

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

EducT 1837 820-871

## HEYSE'S PARRABBIATA

FLORER

The state of the state of

## Educ T 1837.890.871

# HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE BEQUEST OF

H. C. G. VON JAGEMANN

Professor of Germanic Philology

1898-1925



3 2044 102 867 298

• 

l'Arrabbiata

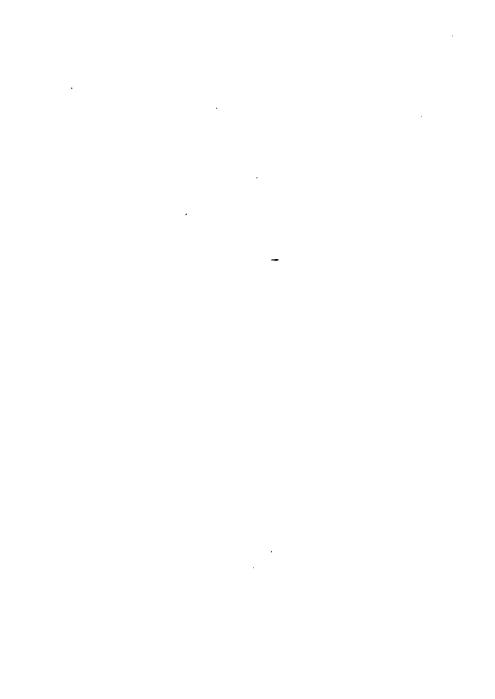

## HEYSE'S I'ARRABBIATA

BY

#### WARREN WASHBURN FLORER, Ph. D. University of Michigan



GEORGE WAHR
Ann Arbor, Mich.

Educ T 1837.890.811
HARVARD COLLEGE LIBRARY

IARVARD COLLEGE LIBRARY
THE BEQUEST OF
H. C. G. von JACEMARN
JAHUARY 10, 1936

COPYRIGHT, 1902
WARREN WASHBURN FLORER

#### PREFACE.

This edition of l'Arrabbiata is intended for the classes in which the direct method is used. The questions fall into two groups; questions for conversational, and questions for grammatical drill. The general rules contain the general principles which the learner may hope to master at the end of the first year. The word-lists are not intended to be full, except in case of the verbs. The nouns, etc., which the learner should know in the average course at the end of the first year are omitted.

The first group of questions will serve as an aid to the learner in preparing for the recitation, so that he will have a certain foundation for the questions the teacher may desire to ask. After the lesson has been recited on, written answers would give excellent practice in free composition.

The questions in the second group are intended merely as an aid in reviewing the elements which the learner has already studied. At times the questions are so put as to enable the learner to work out his own grammar. Those points are emphasized which caused the editor the greatest difficulty when learning German, and which offer difficulties to students generally. The references are to Thomas's Grammar. However, the teacher may easily change them to correspond to the grammar used.

The editor wishes to thank his colleagues. Mr. John Dieterle and Dr. E. C. Eggert for careful reading of the proof-sheets.

<sup>1</sup> The editor had intended to have in this edition hints concerning the use of the direct method. The publisher, however, decided to print these hints in a separate pamphlet, which will be sent to all teachers using this series, and to others on application. A discussion of the use of the questions, etc., is therefore withheld for the present.

### INTRODUCTION.1

Paul Hense murbe am 15. März 1830 zu Berlin geboren. Er besuchte bas Friedrich-Wilhelms-Gymnasium und widsmete sich seit 1847 ber klassischen Philologie, wandte sich aber seit 1849 zu Bonn dem Studium der romanischen Sprachen und Litteraturen zu. Nachdem er 1852 promosviert hatte, unternahm er eine größere Reise durch die Schweiz und Italien, wo er die Bibliotheken nach romanischen Sprachdenkmalen durchforschte. Im Frühjahr 1854 wurde Hense wo Rönig Maximilian II. nach München besuchen, wo er seitebem seinen dichterischen Bestrebungen lebt.

Henses eigentumliche Kraft bewahrt sich am besten auf bem Gebiet ber Novelle, in ber seine große Kunst ber Seeslenmalerei, sein leuchtenbes Kolorit, die Innigkeit seiner Darstellung und seine glückliche Erfindung zu schönster Gelstung kommen: in dieser Gattung ist er noch heute einer ber angesehensten und beliebtesten Schriftsteller. Hierher gehören zahlreiche Bande.

<sup>1</sup> Brodhaus' Ronversations-Segison, 14. Austage, Seipzig, Berlin und Wien. It is advisable for the teacher to explain this introduction in advance.

Auch mit epischen Erzählungen in Bersen errang Sepse burch gleiche Borzüge Erfolge, z. B., in "Die Braut von Eppern" (1856) und in "Gesammelte Novellen in Bersen" (1864). Wie er seinem geliebten Italien in der Erzähslung gern Stoff und Farbe entnimmt, so spielt es auch in seiner trefflichen forms und sinnvollen Lyrik eine Rolle. Seine Gedichte erschienen 1889 in vierter Auslage.

Bon Henses bramatischen Dichtungen haben sich mehrere mit großem Erfolg auf ber Buhne behauptet, vor allen bie Schauspiele "Hans Lange" und "Colberg"; mit ben "Sasbinerinnen" gewann Hense 1857 ben von König Maximislian ausgesetzen bramatischen Preiß.

Ein vornehmer, liebenswürdiger Künstler von sicherm Schönheitsgefühl, von glanzender Darstellungskraft, babei fruchtbar und geistvoll, fesselnd und ergreifend, wenn er auch nicht in die letten Tiefen der Leidenschaft bringt, so steht Hense als Berfechter bes warmen Herzens und Blutes, bes schönen Individuums, unzweifelhaft in der vordersten Reihe der beutschen Dichter.

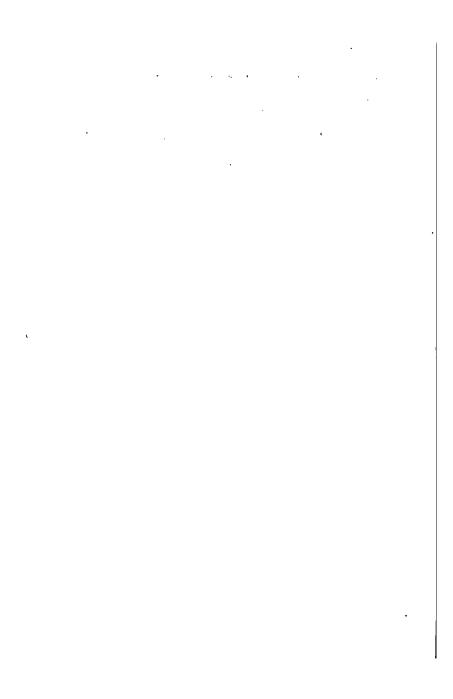

## L'Urrabbiata.

ie Sonne war noch nicht aufgegangen. Über bem Befuv lagerte eine breite graue Rebelichicht, bie fich nach Reapel hinüberbehnte und bie fleinen Stabte an jenem Ruftenftrich verbuntelte. Das Meer lag ftill. 5 Un ber Marine aber, bie unter bem hohen Sorrentiner Felsenufer in einer engen Bucht angelegt ift, rubrten sich icon Fischer mit ihren Weibern, bie Rahne mit Neten, die jum Fischen über Nacht braugen gelegen hatten, an großen Tauen ans Lanb zu ziehen. 10 rufteten ihre Barken, richteten bie Segel zu und ichlepp= ten Ruber und Segelftangen aus ben großen vergitterten Gewölben vor, bie tief in ben Felfen hineingebaut über Nacht bas Schiffsgerat bewahren. Man fah feinen mußig gebn; benn auch bie Alten, bie feine 15 Fahrt mehr machten, reihten sich in bie große Rette berer ein, bie an ben Regen zogen, und hie und ba ftand ein Mütterchen mit ber Spinbel auf einem ber Nachen Dacher, ober machte fich mit ben Enteln gu ichaffen, mabrend bie Tochter bem Manne half.

"Siehst bu, Rachela? ba ist unser Pabre Curato," sagte eine Alte zu einem kleinen Ding von zehn Jah= ren, bas neben ihr sein Spinbelchen schwang. "Gben steigt er ins Schiff. Der Antonino soll ihn nach Capri

20

hinüberfahren. Maria Santissima, was sieht ber ehrswürdige Herr noch verschlafen auß!"—- Und damit winkte sie mit der Hand einem kleinen, freundlichen Priester zu, der unten sich eben zurechtsetzte in der Barke, nachdem er seinen schwarzen Rock sorgfältig aufgehoben und über die Holzbankt gebreitet hatte. Die andern am Strand hielten mit der Arbeit ein, um ihren Pfarrer abfahren zu sehen, der nach rechts und linkt freundlich nickte und grüßte.

"Warum muß er benn nach Capri, Großmutter?" 10 fragte bas Rind. "Haben bie Leute bort keinen Pfar= rer, bag fie unsern borgen muffen?"

"Sei nicht fo einfältig," fagte bie Alte. "Genug haben fie ba und bie iconften Rirchen und fogar einen Gin= siedler, wie wir ihn nicht haben. Aber ba ift eine por= 15 nehme Signora, die hat lange hier in Sorrent gewohnt und mar fehr frank, bag ber Pabre oft zu ihr mußte mit bem Sochwurbigften, wenn fie bachten, fie uberftebe teine Nacht mehr. Nun, bie heilige Jungfrau bat ihr beigestanben, baß fie wieber frisch und gefund 20 worden ift und hat alle Tage im Meere baben konnen. Als sie von hier fort ift, nach Capri hinüber, bat sie noch einen ichonen Saufen Dutaten an bie Rirche ge= schenkt und an bas arme Bolt, und hat nicht fort mol= len, fagen fie, ehe ber Pabre nicht verfprochen hat, fie 25 bruben zu besuchen, bag fie ihm beichten tann. es ist erstaunlich, mas sie auf ihn halt. Und mir tonnen und fegnen, bag mir ihn jum Pfarrer haben,

ber Gaben hat wie ein Erzbischof, und bem bie hohen Herrschaften nachfragen. Die Madonna sei mit ihm!"
— Und bamit winkte sie zum Schiffchen hinunter, bas eben abstoßen wollte.

"Werben wir klares Wetter haben, mein Sohn?" fragte ber kleine Priester und sah bebenklich nach Reapel hinüber.

"Die Sonne ist noch nicht heraus," erwiderte ber Bursch. "Mit bem bischen Nebel wird sie schon fer= . 10 tig werben."

"So fahr zu, bag wir vor ber Sige ankommen."

Antonino griff eben zu bem langen Ruber, um bie Barke ins Freie zu treiben, als er plöglich innehielt und nach ber Höhe bes steilen Weges hinaufsah, ber 15 von bem Städtchen Sorrent zur Marine hinabführt.

Eine schlanke Mädchengestalt ward oben sichtbar, die eilig die Steine hinabschritt und mit einem Tuch winkte. Sie trug ein Bündelchen unterm Arm, und ihr Aufzug war dürftig genug. Doch hatte sie eine 20 fast vornehme, nur etwas wilde Art, den Kopf in den Nacken zu werfen, und die schwarze Flechte, die sie vorn über der Stirn umgeschlungen trug, stand ihr wie ein Diadem.

"Worauf warten wir?" fragte ber Pfarrer.

"Es kommt ba noch Jemanb auf die Barke zu, der auch wohl nach Capri will. Wenn Ihr erlaubt, Padre — es geht darum nicht langsamer, denn's ist nur ein junges Ding von kaum achtzehn Jahr. In biesem Augenblick trat bas Mabchen hinter ber Mauer hervor, die den gewundenen Weg einfaßt. "Laurella?" sagte der Pfarrer. "Was hat sie in Capri zu thun?"

Antonino zuckte bie Achseln.— Das Mabchen kam 5 mit hastigen Schritten heran und sah vor sich hin.

"Guten Tag, l'Arrabbiata!" riefen einige von ben jungen Schiffern. Sie hätten wohl noch mehr gesagt, wenn die Gegenwart des Curato sie nicht in Respekt gehalten hätte; benn die trotige stumme Art, in der 10 das Mädchen ihren Gruß hinnahm, schien die Übermüstigen zu reizen.

"Guten Tag, Laurella," rief nun auch ber Pfarrer. "Wie fteht's? Willst bu mit nach Capri?"

"Wenn's erlaubt ift, Pabre!"

"Frage ben Antonino, ber ift ber Patron ber Barke. Ift Jeber boch herr seines Gigentums und Gott herr über uns alle."

15

25

"Da ift ein halber Carlin," fagte Laurella ohne ben jungen Schiffer anzusehn. "Wenn ich bafür mitkann." 20

"Du kannst's besser brauchen, als ich," brummte ber Bursch und schob einige Körbe mit Orangen zurecht, baß Platz wurde. Er sollte sie in Capri verkaufen, benn die Felseninsel trägt nicht genug für den Bedarf ber vielen Besucher.

"Ich will nicht umfonft mit," erwiderte bas Dab= den, und bie ichwarzen Augenbrauen zuckten.

"Komm nur Rind," fagte ber Pfarrer. "Er ift ein

braver Junge und will nicht reich werben von beinem bischen Armut. Da, steig ein — und er reichte ihr die Hand — und setz bich hier neben mich. Sieh, ba hat er dir seine Jacke hingelegt, daß du weicher sitzen sollst. Mir hat er's nicht so gut gemacht. Aber junges Bolk, das treibt's immer so. Für ein kleines Frauenzimmer wird mehr gesorgt, als für zehn geisteliche Herren. Run nun, brauchst dich nicht zu entschuldigen, Tonino; 's ist unsers Herrgotts Einrichtung, to daß sich Gleich zu Gleich hält."

Laurella war inzwischen eingestiegen und hatte sich gesetzt, nachbem sie die Jacke, ohne ein Wort zu sagen, beiseit geschoben hatte. Der junge Schiffer ließ sie lies gen und murmelte etwas zwischen ben Zähnen. Dann stieß er kräftig gegen ben Uferbamm, und ber kleine Kahn flog in ben Golf hinaus.

"Was haft bu ba im Bunbel?" fragte ber Pfarrer, mahrenb fie nun übers Meer hintrieben, bas fich eben von ben ersten Sonnenstrahlen lichtete.

"Seibe, Garn und ein Brot, Pabre. Ich foll bie Seibe an eine Frau in Capri verkaufen, bie Banber macht, und bas Garn an eine anbere."

"Haft bu's jelbst gesponnen?"

"Ja, Herr."

25

"Benn ich mich recht erinnere, haft bu auch gelernt Banber machen."

"Ja, Herr. Aber est geht immer ichlimmer mit ber Mutter, baß ich nicht aus bem Hause kann, und einen eigenen Webstuhl können wir nicht bezahlen."

"Geht schlimmer! Oh, oh! Da ich um Oftern bei euch mar, saß sie boch auf."

"Der Frühling ift immer bie bosefte Zeit für fie. Seit mir bie großen Sturme hatten und bie Erbstöße, hat sie immer liegen muffen vor Schmerzen."

"Laß nicht nach mit Beten und Bitten, mein Kind, baß bie heilige Jungfrau Fürbitte thut. Und sei brav und fleißig, bamit bein Gebet gehört werbe."

Nach einer Pause: "Wie du ba zum Strand herunterkamst, riefen sie dir zu: "Guten Tag, l'Arrabbiata!" 10 Warum heißen sie dich so? Es ist kein schöner Name für eine Christin, die sanft sein soll und demutig."

Das Mabchen glühte über bas ganze braune Geficht und ihre Augen funkelten.

"Sie haben ihren Spott mit mir, weil ich nicht tanze 15 und finge und viel Rebens mache, wie andere. Sie sollten mich gehen lassen; ich thu' ihnen ja nichts."

Du könntest aber freundlich zu jebermann sein. Tanzen und singen mögen andere, benen bas Leben leichter ist. Aber ein gutes Wort geben, schickt sich 20 auch für einen Betrübten."

Sie sah vor sich nieber und zog die Brauen dichter zusammen, als wollte sie ihre schwarzen Augen dars unter verstecken. Gine Weile fuhren sie schweigend das hin. Die Sonne stand nun prächtig über dem Gebirg, 25 die Spitze des Besuv ragte über die Wolkenschicht hers aus, die noch den Fuß umzogen hielt, und die Häuser auf der Ebene von Sorrent blinkten weiß dus den grünen Orangengärten hervor.

"Hat jener Maler nichts wieber von sich hören lass fen, Laurella, jener Neapolitaner, ber bich zur Frau haben wollte?" fragte ber Pfarrer.

Sie schüttelte ben Ropf.

"Er kam bamals, ein Bilb von bir zu machen. Warum hast bu's ihm abgeschlagen?"

"Wozu wollt' er es nur? Es find andere schöner als ich. Und bann — wer weiß, was er bamit getrieben hatte. Er hatte mich bamit verzaubern können 10 und meine Seele beschädigen, ober mich gar zu Tobe bringen, sagte die Mutter."

"Glaube nicht so sünbliche Dinge," sprach ber Pfarrer ernsthaft. "Bist bu nicht immer in Gottes Hand,
ohne bessen Willen bir kein Haar vom Haupte fällt?

15 Und soll ein Wensch mit so einem Bild in ber Hand
stärker sein als ber Herrgott? — Zudem konntest bu
ja sehen, daß er dir wohlwollte: Hätte er dich sonst
heiraten wollen?"

Sie ichwieg.

20 "Und warum haft bu ihn ausgeschlagen? Es soll ein braver Mann gewesen sein und ganz stattlich und hätte dich und beine Mutter besser ernähren können, als du es nun kannst, mit dem bischen Spinnen und Seidewickeln."

"Wir sind arme Leute," sagte sie heftig, "und meine Mutter nun gar seit so lange krank. Wir wären ihm nur zur Last gefallen. Und ich tauge auch nicht für einen Signore. Wenn seine Freunde zu ihm gekommen wären, hatte er sich meiner geschämt."

"Was bu auch rebest! Ich sage bir ja, baß es ein braver Herr war. Und überbies wollte er boch nach Sorrent übersiebeln. Es wird nicht bald so einer wiederkommen, ber wie recht vom Himmel geschickt war, um euch aufzuhelfen."

"Ich will gar keinen Mann, niemals!" sagte sie ganz tropig und wie vor sich hin.

5

10

20

"Haft bu ein Gelübbe gethan, ober willst in ein Kloster gehn?"

Sie schüttelte ben Ropf.

"Die Leute haben recht, die dir beinen Eigensinn vorhalten, wenn auch jener Name nicht schön ist. Besbenkst du nicht, daß du nicht allein auf der Welt bist und durch diesen Starrsinn beiner kranken Mutter das Leben und ihre Krankheit nur bitterer machst? Was 15 kannst du für wichtige Gründe haben, jede rechtschaffene Hand abzuweisen, die dich und beine Mutter stützen will? Antworte mir, Laurella!"

"Ich habe mohl einen Grund," fagte fie leise und zögernb. "Aber ich kann ihn nicht fagen."

"Nicht fagen? Auch mir nicht? Richt beinem Beicht= vater, bem bu boch sonst wohl zutrauft, baß er es gut mit bir meint? Ober nicht?"

Sie nictte.

"So erleichtere bein Herz, Rind. Wenn bu recht 25 hast, will ich ber erste sein, bir recht zu geben. Aber bu bist jung und kennst bie Welt wenig, und es möchte bich später einmal gereuen, wenn bu um kindischer Gesbanken willen bein Gluck verscherzt haft."

Sie warf einen flüchtigen scheuen Blick nach bem Burschen hinüber, ber emfig rubernd hinten im Kahn saß und die wollene Mütze tief in die Stirn gezogen hatte. Er starrte zur Seite ins Meer und schien in 5 seine eigenen Gebanken versunken zu sein. Der Pfarerer sah ihren Blick und neigte sein Ohr näher zu ihr.

"Ihr habt meinen Bater nicht gekannt," flufterte fie, und ihre Augen faben finfter.

"Deinen Bater? Er starb ja, bent' ich, ba bu kaum 10 gehn Jahr alt marft. Was hat bein Bater, bessen Seele im Parabiese sein moge, mit beinem Eigensinn . zu schaffen?"

"Ihr habt ihn nicht gekannt, Pabre. Ihr wißt nicht, daß er allein schulb ist an ber Krankheit der 15 Mutter."

"Wie bas?"

"Beil er sie mißhanbelt hat und geschlagen und mit Füßen getreten. Ich weiß noch die Nächte, wenn er nach Hause kam und war in But. Sie sagte ihm nie 20 ein Wort und that alles, was er wünschte. Er aber schlug sie, daß mir das Herz brechen wollte. Ich zog dann die Decke über den Kopf und that, als ob ich schliefe, weinte aber die ganze Nacht. Und wenn er sie dann am Boden liegen sah, verwandelt' er sich plöglich und hob sie auf und küßte sie, daß sie schrie, er werde sie ersticken. Die Mutter hat mir verboten, daß ich nie ein Wort davon sagen soll; aber es griff sie son, daß sie nun die langen Jahre, seit er tot ist, noch nicht

wieber gesund geworben ist. Und wenn sie fruh sterben sollte, mas ber Himmel verhute, ich weiß wohl, wer sie umgebracht hat."

Der kleine Priefter wiegte bas Haupt und schien unsichluffig, wie weit er seinem Beichtkind recht geben sollte. Endlich sagte er: "Bergieb ihm, wie ihm beine Wutter vergeben hat. Hefte nicht beine Gebanken an jene traurigen Bilber, Laurella. Es werben bessere Zeiten für bich kommen und bich alles vergessen machen."

"Nie vergessi ich das," sagte sie und schauerte zu= 10 sammen. "Und wißt, Padre, darum will ich eine Jung= frau bleiben, um keinem unterthänig zu sein, der mich . mißhandelte und dann liebkoste. Wenn mich jett einer schlagen oder küssen will, so weiß ich mich zu wehren. Aber meine Mutter durfte sich schon nicht 15 wehren, nicht der Schläge erwehren und nicht der Küsse, weil sie ihn lieb hatte. Und ich will keinen so lieb haben, daß ich um ihn krank und elend würde."

"Bist bu nun nicht ein Kind und sprichst wie eine, bie nichts weiß von bem, was auf Erben geschieht? 20 Sind benn alle Männer wie bein armer Vater war? baß sie jeder Laune und Leidenschaft nachgeben und ihren Frauen schlecht begegnen? Hast du nicht recht= schaffne Menschen genug gesehn in der ganzen Nach= barschaft, und Frauen, die in Frieden und Einigkeit 25 mit ihren Männern leben?"

"Bon meinem Bater mußt' es auch Niemand, wie er zu meiner Mutter mar, benn sie mare eher taufenb=

mal gestorben, als es einem sagen und klagen. Und bas alles, weil sie ihn liebte. Wenn es so um bie Liebe ist, daß sie einem die Lippen schließt, wo man Hilfe schreien sollte, und einen wehrlos macht gegen Wirgeres, als ber ärgste Feind einem anthun könnte, so will ich nie mein Herz an einen Mann hängen."

"Ich sage bir, daß du ein Kind bist und nicht weißt, was du sprichst. Du wirst auch viel gefragt werden von beinem Herzen, ob du lieben willst oder nicht, was du bir jett in den Kopf setzest."— Wieder nach einer Pause: "Und jener Waler, haft du ihm auch zusgetraut, daß er dir hart begegnen wurde?"

"Er machte so Augen, wie ich sie bei meinem Bater gesehen habe, wenn er ber Mutter abbat und sie in die Arme nehmen wollte, um ihr wieder gute Worte zu geben. Die Augen kenn' ich. Es kann sie auch einer machen, der's übers Herz bringt, seine Frau zu schlazgen, die ihm nie was zu Leide gethan hat. Wir graute, wie ich die Augen wieder sah."

Darauf schwieg sie beharrlich still. Auch ber Pfarrer schwieg. Er besann sich wohl auf viele schöne Spruche, die er dem Mädchen hätte vorhalten können. Aber die Gegenwart bes jungen Schiffers, der gegen bas Ende der Beichte unruhiger geworden war, verschloß ihm den Mund.

Als sie nach einer zweistundigen Fahrt in bem Bleinen Safen von Capri anlangten, trug Antonino

ben geiftlichen Herrn aus bem Kahn über bie letten flachen Wellen und setzte ihn ehrerbietig ab. Doch hatte Laurella nicht warten wollen, bis er wieder zuruck watete und sie nachholte. Sie nahm ihr Röckhen zusammen, die Holzpantöffelchen in die rechte, das Bündel in die linke Hand und platscherte hurtig ans Land.

"Ich bleibe heut wohl lang auf Capri," sagte ber Pabre, "und du brauchst nicht auf mich zu warten. Bielleicht komm' ich gar erst morgen nach Haus. Und du, Laurella, wenn du heimkommst, grüße die Wutter. 10 Ich besuche euch in dieser Woche noch. Du fährst doch noch vor der Nacht zurück?"

"Wenn Gelegenheit ift," fagte bas Mabchen unb machte fich an ihrem Rock zu schaffen.

"Du weißt, daß ich auch zuruck muß," sprach Un= 15 tonino, wie er meinte, in sehr gleichgültigem Con. "Ich wart' auf dich, dis Ave Maria. Wenn du dann nicht kommft, soll mir's auch gleich sein."

"Du mußt kommen, Laurella," fiel ber kleine Herr ein. "Du barfft beine Mutter keine Nacht allein las= 20 fen.— Ift's weit, wo bu bin mußt?"

"Auf Anacapri, in eine Bigne,"

"Und ich muß auf Capri zu. Behut' bich Gott, Rinb, und bich, mein Sohn!"

Laurella kußte ihm bie Hand und ließ ein Lebtwohl 25 fallen, in das sich ber Pabre und Antonino teilen moch= ten. Antonino inbessen eignete sich's nicht zu. Er zog seine Müte vor dem Padre und sah Laurella nicht an.

Als fie ihm aber beibe ben Ruden gekehrt hatten, ließ er feine Augen nur furze Zeit mit bem geiftlichen herrn manbern, ber über bas tiefe Riefelgeroll muhfam hinschritt, und ichidte fie bann bem Mabchen nach, bas 5 fich rechts bie Bobe hinauf gewandt hatte, bie Sand über bie Augen haltend gegen bie icharfe Sonne. fich ber Weg oben zwischen Mauern gurudzog, ftanb fie einen Augenblick ftill, wie um Atem ju ichopfen, und fah um. Die Marine lag ju ihren Fugen, rings= 10 um turmte fich ber fcroffe Rels, bas Meer blaute in feltener Pracht - es mar mohl ein Unblid bes Stehen= bleibens mert. Der Bufall fügte es, bag ihr Blid, bei Antonino's Barke vorübereilenb, fich mit jenem Blick begegnete, ben Untonino ihr nachgeschickt hatte. 15 machten beibe eine Bewegung, wie Leute, bie fich ent= schulbigen wollen, es fei etwas nur aus Berfeben geichehen, worauf bas Mabchen mit finfterm Munbe ihren Weg fortfette.

Es war erst eine Stunde nach Mittag, und schon saß Antonino zwei Stunden lang auf einer Bank vor der Fischerschenke. Es mußte ihm was durch den Sinn gehen, denn alle fünf Minuten sprang er auf, trat in die Sonne hinaus und überblickte sorgfältig die Wege, die links und rechts nach den zwei Inselskädtchen sühren. Das Wetter sei ihm bedenklich, sagte er dann zu der Wirtin der Osterie. Es sei wohl klar, aber er kenne

biefe Farbe bes himmels und Meers. Gerabe so hab' es ausgesehn, eh ber lette große Sturm mar, wo er bie englische Familie nur mit Not ans Land gebracht habe. Sie werbe sich erinnern.

"Nein," fagte bie Frau.

Nun, fie folle an ihn benten, wenn fich's noch vor Nacht veranbere.

5

25

"Sind viel herrschaften bruben?" fragte bie Wirtin nach einer Beile.

"Es fangt eben an. Bisher hatten wir schlechte 10 Zeit. Die wegen ber Baber kommen, ließen auf sich warten."

"Das Frühjahr kam spät. Habt ihr mehr verdient, als wir hier auf Capri?"

"Es hätte nicht ausgereicht, zweimal die Woche 15 Maccaroni zu essen, wenn ich bloß auf die Barke an= gewiesen wäre. Dann und wann einen Brief nach Neapel zu bringen, oder einen Signore aufs Weer ge= rubert, ber angeln wollte — das war alles. Aber Ihr wißt, daß mein Onkel die großen Orangengärten hat und 20 ein reicher Mann ist. "Tonino," sagt er, "so lang ich lebe, sollst du nicht Not leiden, und hernach wird auch für dich gesorgt werden." So hab' ich den Winter mit Gottes Hilfe überstanden."

"hat er Kinber, Guer Ontel?"

"Nein. Er war nie verheiratet und lang außer Lanbes, wo er benn manchen guten Biafter zusammen= gebracht hat. Nun hat er vor, eine große Fischerei

anzufangen, und will mich über bas ganze Befen feten, bag ich nach bem Rechten febe."

"So feib 3hr ja ein gemachter Mann, Antonino."

Der junge Fischer zuckte die Achseln. "Es hat jeder 5 sein Bundel zu tragen," sagte er. Damit sprang er auf und sah wieder links und rechts nach dem Wetter, obwohl er wissen mußte, daß es nur eine Wetterseite giebt.

"Ich bring' Guch noch eine Flasche. Guer Onkel 10 kann's bezahlen," sagte bie Wirtin.

"Nur noch ein Glas, benn Ihr habt hier eine feurige Art Wein. Der Kopf ift mir icon gang warm."

"Er geht nicht ins Blut. Ihr könnt trinken, so viel Ihr wollt. Da kommt eben mein Mann, mit bem mußt 15 Ihr noch eine Weile sigen und schwagen."

Wirklich kam, bas Net über bie Schulter gehängt, bie rote Mütze über ben geringelten Haaren, ber stattz liche Pabrone ber Schenke von ber Höhe herunter. Er hatte Fische in die Stadt gebracht, die jene vornehme 20 Dame bestellt hatte, um sie dem kleinen Pfarrer von Sorrent vorzusetzen. Wie er des jungen Schiffers anzsichtig wurde, winkte er ihm herzlich mit der Hand ein Willsommen zu, setzte sich dann neben ihm auf die Bank und sing an zu fragen und zu erzählen. Gben brachte sein Weib eine zweite Flasche des echten unverfälschten Capri, als der Ufersand zur Linken knisterte und Lauzrella des Weges von Anacapri daher kam. Sie grüßte flüchtig mit dem Kopf und stand unschlässig still.

Antonino fprang auf. "Ich muß fort," fagte er. "'s ift ein Mabchen aus Sorrent, bas heute fruh mit bem Signor Curato kam und auf die Nacht wieder zu ihrer tranken Mutter will."

"Nun nun, 's ist noch lang bis Nacht," sagte ber 5 Fischer. "Sie wird boch Zeit haben, ein Glas Wein zu trinken. Hola, Frau, bring noch ein Glas."

"Ich banke, ich trinke nicht," fagte Laurella und blieb in einiger Entfernung.

"Schenk nur ein, Frau, schenk ein! Sie läßt sich 10 notigen."

"Laßt fie," fagte ber Burich. "Sie hat einen harten Ropf; mas fie einmal nicht mill, bas rebet ihr tein Beiliger ein."- Und bamit nahm er eilfertig Abschieb, lief nach ber Barke hinunter, lofte bas Seil und ftand 15 nun in Erwartung bes Mabdens. Die grufte noch einmal nach ben Wirten ber Schenke gurud und ging bann mit zaubernben Schritten ber Barte zu. Sie fab vorher nach allen Seiten um, als erwarte fie, baß fich noch andere Gesellschaft einfinden murbe. Die Marine 20 aber mar menschenleer; bie Fischer ichliefen ober fuhren im Meer mit Angeln und Negen, wenige Frauen und Rinder fagen unter ben Thuren, ichlafend ober fpinnenb, und die Fremben, die am Morgen herübergefahren, marteten bie fühlere Tageszeit zur Rückfahrt ab. Sie 25 fonnte auch nicht zu lange umschauen, benn eh fie es wehren konnte, hatte Antonino sie in die Arme genom= men und trug fie wie ein Rind in ben Rachen.

fprang er nach, und mit wenigen Ruberschlägen maren sie schon im offenen Weer.

Sie hatte sich vorn in ben Kahn gesetzt und ihm halb ben Rücken zugebreht, daß er sie nur von der Seite 5 sehen konnte. Ihre Züge waren jetzt noch ernsthafter als gewöhnlich. Über die kurze Stirn hing das Haar tief herein, um den feinen Nasenstügel zitterte ein eigenssinniger Zug, der volle Mund war fest geschlossen.— Als sie eine Zeitlang so stillschweigend über Meer gestahren waren, empfand sie den Sonnenbrand, nahm das Brot aus dem Tuch und schlang dieses über die Flechte. Dann sing sie an von dem Brot zu essen und ihr Mittagsmahl zu halten; denn sie hatte auf Caprinichts genossen.

15 Antonino sah bas nicht lange mit an. Er holte aus einem ber Körbe, ber am Morgen mit Orangen gefüllt gewesen, zwei hervor und sagte: "Da hast du was zu beinem Brot, Laurella. Glaub nicht, daß ich sie für dich zurückbehalten habe. Sie sind aus dem Korb in 20 ben Kahn gerollt, und ich fand sie, als ich die leeren Körbe wieder in die Barke setze."

"If bu sie boch. Ich hab' an meinem Brot genug." "Sie sind erfrischend in der Hitze, und du bist weit gelaufen."

"Sie gaben mir oben ein Glas Waffer, bas hat mich fcon erfrischt."

"Wie bu willft," fagte er, und ließ fie wieber in ben Rorb fallen.

Neues Stillschweigen. Das Meer war spiegelglatt und rauschte kaum um ben Riel. Auch die weißen Sees vögel, die in ben Uferhöhlen nisten, zogen lautlos auf ihren Raub.

"Du konntest bie zwei Orangen beiner Mutter brin= 5 gen," fing Antonino wieber an.

"Wir haben ihrer noch zu Saus, und wenn fie zu Enbe finb, geh' ich und kaufe neue."

"Bringe fie ihr nur, und ein Compliment von mir." "Sie kennt bich ja nicht."

10

"Go tonntest bu ihr fagen, mer ich bin."

"Ich kenne bich auch nicht."

Es war nicht bas erfte Dal, baß fie ihn fo verleug: Bor einem Jahr, als ber Maler eben nach Gorrent gekommen mar, traf fich's an einem Sonntage, baß 15 Antonino mit anbern jungen Burichen aus bem Ort auf einem freien Plat neben ber Sauptstraße Boccia Dort begegnete ber Maler zuerst Laurella, Die, einen Baffertrug auf bem Ropfe tragenb, ohne fein zu achten, vorüberschritt. Der Neapolitaner, von bem Un= 20 blick betroffen, ftanb und fah ihr nach, obwohl er fich mitten in ber Bahn bes Spieles befand und mit zwei Schritten fie hatte raumen konnen. Gine unfanfte Rugel, bie ihm gegen bas Ruggelent fuhr, mußte ihn baran erinnern, bag bier ber Ort nicht fei, fich in Be= 25 banken zu verlieren. Er fah um, als erwarte er eine Entschuldigung. Der junge Schiffer, ber ben Burf gethan hatte, ftand ichweigend und tropig inmitten feiner Freunde, daß der Fremde es für geraten fand, einen Wortwechsel zu vermeiben und zu gehen. Doch hatte man von dem Handel gesprochen und sprach von neuem davon, als der Waler sich offen um Laurella beward. Ich kenne ihn nicht, sagte diese unwillig, als der Waler sie fragte, ob sie ihn jenes unhöstlichen Burschen wegen ausschlage. Und doch war auch ihr jenes Gerede zu Ohren gekommen. Seitdem, wenn ihr Anstonino begegnete, hatte sie ihn doch wohl wiedererkannt.

Und nun saßen sie im Rahn wie die bittersten Feinde, und beiden klopfte das Herz tödlich. Das sonst guts mütige Gesicht Antoninos war heftig gerötet; er schlug in die Wellen, daß der Schaum ihn überspritzte, und seine Lippen zitterten zuweilen, als spräche er bose Worte. Sie that, als bemerke sie es nicht, und machte ihr undefangenstes Gesicht, neigte sich über den Bord des Nachens und ließ die Flut durch ihre Finger gleiten. Dann band sie ihr Tuch wieder ab und ordnete ihr Haar, als sei sie ganz allein im Rahn. Nur die Augenbrauen zuckten noch, und umsonst hielt sie die nassen Händen.

Nun waren sie mitten auf bem Weer, und nah und fern ließ sich kein Segel bliden. Die Insel war zurud= 25 geblieben, die Kuste lag im Sonnenduft weitab, nicht einmal eine Möwe durchstog die tiefe Einsamkeit. Anstonino sah um sich her. Ein Gedanke schien in ihm aufzusteigen. Die Röte wich ploklich von seinen Wan=

gen, und er ließ bie Ruber sinten. Unwillfürlich fah Laurella nach ihm um, gespannt, aber furchtlos

"Ich muß ein Enbe machen," brach ber Bursch heraus. "Es bauert mir schon zu lange und wundert mich schier, daß ich nicht brüber zu Grunde gegangen bin. Du kennst mich nicht, sagst bu? Hast du nicht lange genug mit angesehn, wie ich bei dir vorüberging als ein Unsinniger und hatte das ganze Herz voll, dir zu sagen? Dann machtest du beinen bosen Mund und brehtest mir ben Rücken."

5

10

20

"Was hatte ich mit dir zu reden?" sagte sie kurz.
"Ich habe wohl gesehen, daß du mit mir andinden wolltest. Ich wollt' aber nicht in der Leute Mäuler kommen um nichts und wieder nichts. Denn zum Manne nehmen mag ich dich nicht, dich nicht und keinen." 15

"Und keinen? So wirst bu nicht immer sagen. Weil bu ben Maler weggeschickt hast? Pah! Du warst noch ein Kind damals. Es wird dir schon einsmal einsam werden, und dann, toll wie du bist, nimmst bu den ersten besten."

"Es weiß teiner seine Zukunft. Kann sein, baß ich noch meinen Sinn anbere. Was geht's bich an?"

"Was es mich angeht?" fuhr er auf und sprang von ber Ruberbank empor, daß der Kahn schaukelte. "Was es mich angeht? Und so kannst du noch fragen, nach= 25 bem du weißt, wie es um mich steht? Müsse Der elend umkommen, dem je besser von dir begegnet würde, als mir!" "Hab' ich mich bir je versprochen? Kann ich bafür, wenn bein Kopf unsinnig ist? Was hast bu für ein Recht auf mich?"

"D," rief er aus, "es steht freilich nicht geschrieben,

5 es hat's kein Abvokat in Latein abgesaßt und versiegelt;
aber bas weiß ich, daß ich so viel Recht auf dich habe,
wie in den Himmel zu kommen, wenn ich ein braver
Kerl gewesen bin. Weinst du, daß ich mit ansehn will,
wenn du mit einem andern in die Kirche gehst, und die

Wähchen gehn an mir vorüber und zucken die Achseln.
Soll ich mir den Schimpf anthun lassen?"

"Thu, was bu willst. Ich lasse mir nicht bangen, so viel bu auch brobst. Ich will auch thun, was ich will."

"Du wirst nicht lange so sprechen," sagte er und bebte über den ganzen Leib. "Ich bin Manns genug, daß ich mir das Leben nicht länger von solch einem Troptopf verberben lasse. Weißt du, daß du hier in meiner Macht bist und thun mußt, was ich will?"

20 Sie fuhr leicht zusammen und blitte ihn mit ben Augen an.

"Bringe mich um, wenn bu's magst," sagte sie langsam.

"Man muß nichts halb thun," sagte er, und seine Stimme klang heiser. "'s ist Platz für uns beibe im Weer. Ich kann bir nicht helsen, Kind,"— und er sprach fast mitleibig, wie aus bem Traum — "aber wir mussen hinunter, alle beibe, und auf einmal, und

jest!" schrie er überlaut und faßte sie ploglich mit beiben Armen an. Aber im Augenblick zog er die rechte Hand zuruck, bas Blut quoll hervor, sie hatte ihn heftig hineinsgebissen.

"Wuß ich thun, mas bu willst?" rief sie und stieß ihn mit einer raschen Wendung von sich. "Laß sehen, ob ich in beiner Wacht bin!"— Damit sprang sie über ben Bord bes Kahns und verschwand einen Augenblick in ber Tiefe.

Sie kam gleich wieder herauf; ihr Röckhen um= 10 schloß sie fest, ihre Harre waren von den Wellen auf= gelöst und hingen schwer über den Hals nieder, mit den Armen ruderte sie emsig und schwamm, ohne einen Laut von sich zu geben, kräftig von der Barke weg nach der Küste zu. Der jähe Schreck schien ihm die 15 Sinne gelähmt zu haben. Er stand im Kahn, vorge= beugt, die Blicke starr nach ihr hingerichtet, als begebe sich ein Wunder vor seinen Augen. Dann schüttelte er sich, stürzte nach den Rudern, und suhr ihr mit aller Kraft, die er aufzubieten hatte, nach, während der Boden seines Kahnes von dem immer zuströmenden Blute rot wurde.

Im Nu war er an ihrer Seite, so haftig sie schwamm. "Bei Maria Santissima!" rief er, "komm in ben Kahn. Ich bin ein Toller gewesen; Gott weiß, was 25 mir die Bernunft benebelte. Wie ein Blit vom Him= mel fuhr mir's ins Hirn, daß ich ganz aufbrannte und wußte nicht, was ich that und redete. Du sollst mir

nicht vergeben, Laurella, nur bein Leben retten und wieber einsteigen."

Sie schwamm fort, als habe fie nichts gehört.

"Du kannst nicht bis ans Land kommen, es sind 5 noch zwei Miglien. Denk an beine Mutter. Wenn bir ein Unglud begegnete, ich stürbe vor Entsetzen."

Sie maß mit einem Blid bie Entfernung von ber Rufte. Dann, ohne zu antworten, ichmamm fie an bie Barte heran und faßte ben Borb mit ben Sanben. 10 Er ftanb auf, ihr zu helfen; feine Sade, bie auf ber Bank gelegen, glitt ins Meer, als ber Rachen von ber Laft bes Mabchens nach ber einen Seite hinübergezogen murbe. Gewandt ichmang fie fich empor und erklomm ihren früheren Sit. Als er fie geborgen fah, griff er 15 mieber zu ben Rubern. Sie aber mand ihr triefenbes Rodden aus und rang bas Baffer aus ben Rlechten. Dabei fab fie auf ben Boben ber Barte und bemertte jest bas Blut. Sie marf einen raschen Blid nach ber Sand, bie, als fei fie unverwundet, bas Ruber führte. 20 "Da!" fagte fie und reichte ihm ihr Tuch. Er schüttelte ben Ropf und ruberte vorwärts. Sie ftand enblich auf, trat zu ihm und band ihm bas Tuch fest um bie tiefe Bunbe. Darauf nahm fie ihm, so viel er auch abmehrte, bas eine Ruber aus ber Sand und fette fich 25 ihm gegenüber, boch ohne ihn anzusehen, fest auf bas Ruber blidenb, bas vom Blut gerötet mar, und trieb mit fraftigen Stogen bie Barte fort. Sie maren beibe blak und ftill. Als fie naber ans Land tamen, beaeaneten ihnen Fischer, die ihre Nete auf die Nacht auß= werfen wollten. Sie riefen Antonino an und neckten Laurella. Keins sah auf ober erwiderte ein Wort.

Die Sonne stand noch ziemlich hoch über Procida, als sie die Marine erreichten. Laurella schüttelte ihr 5 Röckhen, das fast völlig überm Meer getrocknet war, und sprang ans Land. Die alte spinnende Frau, die sie schon am Worgen hatte absahren sehen, stand wieder auf dem Dach. "Was hast du an der Hand, Tonino?" rief sie hinunter. "Zesus Christus, die Barke schwimmt 10 ja in Blut!"

"'s ift nichts, Commare," erwiberte ber Burich. "Ich riß mich an einem Nagel, ber zu weit vorsah. Morgen ist's vorbei. Das verwünschte Blut ist nur gleich bei ber Hand, baß es gefährlicher aussieht, als es ift."

15

"Ich will kommen und bir Kräuter auflegen, Comparello. Wart' ich komme schon."

"Bemüht Euch nicht, Commare. Ift schon alles ge= schehen, und morgen wird's vorbei sein und vergessen. Ich habe eine gesunde Haut, die gleich wieder über jede 20 Wunde zumächst."

"Abbio!" sagte Laurella und manbte sich nach bem Pfab, ber hinaufführt.

"Gute Nacht!" rief ihr ber Bursch nach, ohne sie ans zusehn. Dann trug er bas Gerät aus bem Schiff unb 25 bie Korbe bazu und stieg bie kleine Steintreppe zu seiner Hutte hinauf.

Es war keiner außer ihm in ben zwei Kammern, burch die er nun hin und her ging. Zu ben offenen Fensterchen, die nur mit hölzernen Läden verschlossen werben, strich die Luft etwas erfrischender herein, als über das ruhige Weer, und in der Einsamkeit war ihm wohl. Er stand noch lange vor dem kleinen Bilbe der Mutter Gottes und sah die aus Silberpapier daraufgeklebte Sternenglorie andächtig an. Doch zu beten siel ihm nicht ein. Um was hätte er bitten sollen, da 10 er nichts mehr hoffte?

Und ber Tag ichien heute ftill zu fteben. Er febnte sich nach ber Dunkelheit, benn er mar mube, und ber Blutverlust hatte ihn auch mehr angegriffen, als er sich gestand. Er fühlte beftige Schmerzen an ber Sanb, 15 fette fich auf einen Schemel und lofte ben Berband. Das gurudgebrangte Blut ichof mieber hervor, und bie Sand mar ftart um bie Bunbe angeschwollen. mufch fie forgfältig und tublte fie lange. Als er fie wieber vorzog, unterschieb er beutlich bie Spur von 20 Laurellas Bahnen. "Sie hatte recht," fagte er. "Gine Beftie mar ich und verbien' es nicht beffer. 3ch will ihr morgen bas Tuch burch ben Giufeppe gurudichiden. Denn mich soll sie nicht wiebersehn." - Und nun musch er bas Tuch sorgfältig und breitete es in ber 25 Sonne aus, nachbem er fich bie Banb wieber verbunben hatte, so gut er's mit ber linken und ben Rabnen tonnte. Dann marf er fich auf fein Bett und ichloß bie Augen.

Der helle Mond wedte ihn aus einem halben Schlaf, zugleich der Schmerz in der Hand. Er sprang eben wieder auf, um die pochenden Schläge des Blutes in Wasser zu beruhigen, als er ein Geräusch an seiner Thür hörte. "Wer ist ba?" rief er und öffnete. Lau-rella stand vor ihm.

Ohne viel zu fragen, trat sie ein. Sie warf bas Tuch ab, bas sie über ben Kopf geschlungen hatte, und stellte ein Körbchen auf ben Tisch. Dann schöpfte sie tief Atem.

10

"Du kommst, bein Tuch zu holen," sagte er; "bu hättest bir bie Mühe sparen können, benn morgen in ber Frühe hätte ich Giuseppe gebeten, es bir zu bringen."

"Es ist nicht um bas Tuch," erwiderte sie rasch. "Ich bin auf dem Berg gewesen, um dir Kräuter zu holen, 15 bie gegen bas Bluten sind. Da!" Und sie hob den Deckel vom Körbchen.

"Zu viel Mühe, "fagte er, und ohne alle Herbigkeit,
"zu viel Mühe. Es geht schon besser, viel besser; und
wenn es schlimmer ginge, ging' es auch nach Berdienst. 20
Bas willst bu hier um biese Zeit? Wenn bich einer
hier träfe! Du weißt, wie sie schwahen, obwohl, sie nicht
wissen, was sie sagen."

"Ich kummere mich um keinen," sprach sie heftig. "Aber die Hand will ich sehen, und die Krauter barauf 25 thun, benn mit ber linken bringst du ce nicht zu Stande."

"Ich sage bir, baß es unnötig ift."

"So lak es mich feben, bamit ich's glaube."

Sie ergriff ohne weiteres bie Banb, bie fich nicht wehren konnte, und band bie Lappen ab. Als fie bie ftarte Geschwulft fah, fuhr fie zusammen und ichrie auf: 5 "Jesus Maria!"

"Es ift ein bischen aufgelaufen," fagte er. "Das geht weg in einem Tag und einer Racht."

Sie schüttelte ben Ropf: "Go kannst bu eine Woche lang nicht aufs Meer."

10

25

bracht hatte.

"Ich bent' icon übermorgen. Was thut's auch?" Inbeffen hatte fie ein Beden geholt und bie Bunbe von neuem gemaschen, mas er litt wie ein Rinb. Dann legte fie bie beilsamen Blatter bes Rrautes barauf, bie ihm bas Brennen fogleich linderten, und verband 15 bie Sand mit Streifen Leinwand, bie fie auch mitge=

Als es gethan mar, fagte er: "Ich banke bir. Und bore, wenn bu mir noch einen Gefallen thun willft, vergieb mir, bag mir heut fo eine' Tollheit über ben 20 Ropf muchs und vergiß bas alles, mas ich gesagt und gethan habe. 3ch weiß felbft nicht, wie es tam. haft mir nie Beranlaffung bazu gegeben, bu mahrhaftig nicht. Und bu follft icon nichts wieber von mir hören. mas dich franken konnte."

"Ich habe bir abzubitten," fiel fie ein. "Ich hatte bir alles anders und beffer vorstellen follen und bich nicht aufbringen burch meine stumme Art. Und nun gar bie Bunbe --"

"Es war Notwehr, und die höchste Zeit, daß ich meisner Sinne wieder mächtig wurde. Und wie gesagt, es hat nichts zu bedeuten. Sprich nicht von Bergeben. Du hast mir wohlgethan, und das danke ich dir. Und nun geh schlafen, und da — da ist auch bein Tuch, daß bu's gleich mitnehmen kannstt."

Er reichte es ihr, aber sie stand noch immer und schien mit sich zu kämpsen. Endlich sagte sie: "Du hast auch beine Jacke eingebüßt um meinetwegen, und ich weiß, daß das Geld für die Orangen barin steckte. 10 Es siel mir alles erst unterwegs ein. Ich kann bir's nicht so wieder ersehen, denn wir haben es nicht, und wenn wir's hätten, gehört' es der Mutter. Aber da hab' ich das silberne Kreuz, das mir der Waler auf den Tisch legte, als er das letzte Wal bei uns war. 15 Ich hab' es seitdem nicht angesehen und mag es nicht länger im Kasten haben. Wenn du es verkaufst — es ist wohl ein paar Piaster wert, sagte damals die Mutzter —, so wäre dir desn Schaden ersetz, und was sehlen sollte, will ich suchen mit Spinnen zu verdienen, nachts, 20 wenn die Mutter schläft."

"Ich nehme nichts," sagte er kurz und schob bas blanke Kreuzchen zuruck, bas sie aus ber Tasche geholt hatte.

"Du mußt's nehmen," sagte sie. "Wer weiß, wie 25 lang bu mit bieser Hand nichts verdienen kannst. Da liegt's, und ich will's nie wieber sehen mit meinen Augen."

"So mirf es ins Meer."

"Es ist ja kein Geschenk, bas ich bir mache; es ist nicht mehr, als bein gutes Recht und was bir zukommt."

"Recht? Ich habe kein Recht auf irgend was von 5 bir. Wenn bu mir später einmal begegnen solltest, thu mir ben Gefallen, und sieh mich nicht an, daß ich nicht benke, bu erinnerst mich an daß, was ich dir schuldig bin. Und nun gute Nacht, und laß es daß letzte sein."

10 Er legte ihr bas Tuch in ben Korb und bas Kreuz bazu und schloß ben Deckel barauf. Als er bann aufsah und ihr ins Gesicht, erschrat er. Große schwere Tropfen stürzten ihr über bie Wangen. Sie ließ ihnen ihren Lauf.

15 "Maria Santissima!" rief er, "bist bu trant? bu zitterst von Kopf bis zu Fuß."

"Es ist nichts," sagte sie. "Ich will heim!" und wankte nach ber Thur. Das Weinen übermannte sie, baß sie die Stirn gegen ben Pfosten brückte und nun 20 laut und heftig schluchzte. Aber ehe er ihr nach konnte, um sie zuruckzuhalten, wandte sie sich plöslich um und stürzte ihm an ben Hals.

"Ich tann's nicht ertragen," schrie sie und preßte ihn an sich, wie sich ein Sterbenber and Leben klam= 25 mert, "ich kann's nicht hören, daß du mir gute Worte giebst, und mich von dir gehen heißest mit all der Schuld auf dem Gewissen. Schlage mich, tritt mich mit Füßen, verwünsche mich! — oder, wenn es wahr ist, daß du

mich lieb haft, noch, nach all bem Bofen, bas ich bir gethan habe, ba nimm mich und behalte mich und mach mit mir, mas bu willft. Aber schick mich nicht fo fort von bir!"- Reues, heftiges Schluchzen unterbrach fie.

5

15

25

Er hielt fie eine Beile fprachlos in ben Urmen. "Ob ich bich noch liebe?" rief er endlich. "Beilige Mutter Gottes! meinft bu, es fei all mein Bergblut aus ber kleinen Bunbe von mir gewichen? Fühlst bu's nicht ba in meiner Bruft hammern, als wollt' es heraus 10 und zu bir? Wenn bu's nur fagft, um mich zu versuchen ober meil bu Mitleiben mit mir haft, so geh. und ich will auch bas noch vergeffen. Du follft nicht benten, baf bu mir's ichulbig bift, weil bu weift, mas ich um bich leibe."

"Rein," fagte fie fest und fah von feiner Schulter auf und ihm mit ben naffen Augen heftig ins Beficht, "ich liebe bich, und baf ich's nur fage, ich hab' es lange gefürchtet und bagegen getrott. Und nun will ich anbers merben, benn ich fann's nicht mehr aushalten, 20 bich nicht anzusehen, wenn bu mir auf ber Baffe porüberkommft. Run will ich bich auch fuffen," fagte fie, "baß bu bir fagen tannft, wenn bu wieber in Zweifel fein folltest: , Sie hat mich gefüßt, und Laurella tugt feinen, als ben fie gum Mann will."

Sie fufte ibn breimal, und bann machte fie fich los und fagte: "Gute Nacht, mein Liebster! Geh nun ichlafen und beile beine Sand, und geh nicht mit mir,

benn ich fürchte mich nicht, vor keinem, als nur vor bir."

Damit huschte fie burch bie Thur und verschwand in ben Schatten ber Mauer. Er aber fah noch lange 5 burchs Fenster, aufs Meer hinaus, über bem alle Sterne zu schwanken schienen.

Als ber kleine Pabre Curato bas nächste Mal aus bem Beichtstuhl kam, in bem Laurella lange gekniet hatte, lächelte er still in sich hinein. "Wer hätte ge= 10 bacht," sagte er bei sich selbst, "daß Gott sich so schnell bieses wunderlichen Herzens erbarmen wurde? Und -ich machte mir noch Borwurfe, daß ich ben Dämon Eigensinn nicht härter bedräut hatte. Aber unsere Augen sind kurzsichtig für die Wege des Himmels. Nun so segne sie der Herr und lasse mich Laurellas ältester Bube einmal an seines Baters Statt über Weer fährt! Ei ei ei! l'Arrabbiata!"

# Questions for Conversation and Grammar Review

- 1. Wer ist ber Verfasser bieser Novelle? Sagen Sie etwas über sein Leben und seine Werke!
- 2. In welches Land werben wir zuerst geführt?
- 3. Befdreiben Gie bie Lanbicaft, bie mir zuerft feben!
- 4. Womit find bie Leute beschäftigt?
- 5. Saben auch bie Alten mitgeholfen? Wie?
- 6. Wer tam heran, als bie Leute ba am fruhen Morgen arbeiteten?
- 7. Warum ftieg er mohl in bas tleine Schiff?

- 1. Nach welchen Klassen flektieren bie obigen Substantiva? zum Beispiel: bie Stabt, Pluralts zwei Stäbte, flektiert nach ber zweiten Klasse ber starken Flexion.
- 2. Welche Prapositionen regieren balb ben Dativ und balb ben Affusativ? 376, 4. Schreiben Sie Beispielfate!

- 1. Was thaten bie Fischer am Stranbe, als ber Priefter fich in ber Barke gurechtfete?
- 2. Was ift wohl bas Verhältnis zwischen bem Priefter und ben Leuten?
- 3. Was erfahren mir aus ber Antwort ber Großmutter auf bie Frage ihres Entelfinbes?

- 1. Bas find bie untrennbaren Prafire? 208, 396. Schreiben Sie bie Grundformen ber untrennbaren Berba ab!
- 2. Saben biefe Prafire ben Sauptton?
- 3. Welche Prafire aber haben ben hauptton? Beifpiel= fate!

5.

- 1. Warum fah ber Priefter bebentlich nach Reapel bin- über?
- 2. Was meinte ber Buriche über bas Wetter?
- 3. Warum trieb ber Jüngling seine Barte nicht sogleich von bem Ufer ab?
- 4. Befdreiben Gie bas herankommenbe Mabden!
- 5. Wozu follte ber Priefter bem Jungling Erlaubnis geben?

\* \* \* \*

- 1. Worin unterscheiben sich bie starken und bie schwachen Berba in ber Konjugation? Machen Sie eine Tasbelle, um bas zu zeigen: a. Prasens; b. Prateristum; c. Partizip!
- 2. Schreiben Sie bie Grunbformen ber ftarten Berba und lernen Sie biefelben auswendig?

----

- 1. Erfannte ber Priefter bas Mabchen?
- 2. Wie begrüßten bie Leute fie?
- 3. Was tann man aus ihrem Betragen bem Bolte gegen= über entnehmen?
- 4. Warum follte fie ben Antonino um Erlaubnis bitten, mit nach Capri zu gehen?
- 5. Bas zeigt bie fleine Gpisobe mit bem Gelbe?

- 1. Was ist ber Unterschied zwischen ber als Relativ= und als Demonstrativpronomen in ber Flerion?
- 2. In welchen Gaten fteht bas Relativ-, in welchen bas Demonstrativpronomen? Beispielfate!
- 3. Welche Borter merben wie ein flektiert?

- 1. Wie erklärte ber Priefter Antoninos Betragen?
- 2. Was hatte ber Jungling mahrenb bes Gefpraches ge-
- 3. Bemerkte bas ber Priefter, und mas bachte er barüber?
- 4. Ließ fich Laurella überreben mitzugeben?
- 5. Was that sie aber zuerst, ehe sie sich hinsetzte? Warum wohl?
- 6. Warum wollte bas Mäbchen nach Capri geben?

7. Bas erfahren wir aus ber Unterhaltung weiter über ihre Berhältnisse?

#### \* \* \* \*

- 1. Schreiben Sie Sate mit fiten und fich feten; liegen und legen!
- 2. Erkaren Sie burch Beispielsate, mas ein resterives Berb ift! 201-203, 249, 3, 304.
- 3. Erklaren Sie burch Beispielfate ben Gebrauch von bag! 381,d.

8.

- 1. Was hatte ber Priefter bemerkt, als bas Mabchen noch am Ufer mar?
- 2. Warum ist l'Arrabbiata kein schöner Name für eine Christin?
- 3. Wie erklärte bas Mabchen ben Beinamen?
- 4. Was antwortete Ber Priefter barauf?
- 5. Warum konnte fie barauf mohl keine Antwort geben?

## \* \* \* \*

- 1. Bas folgt zuerst in bem Hauptsate, wenn ber Nebenfat vorhergeht? 200, 418, 2. Beispielfate!
- 2. Schreiben Sie bie Grunbformen ber ftarten Berba! 331.
- 3. Erklaren Sie ben Gebrauch von ba! 381,6. Bei= fpielfape!

- 1. Bas erfahren mir noch über ihre Bergangenheit?
- 2. Warum hatte fie fich nicht malen laffen?
- 3. Woher mußte ber Priefter mohl, daß ber Maler fie beiraten wollte?
- 4. Warum hatte fie ihn nach bes Priefters Meinung nicht ausschlagen follen?
- 5. Bas antwortete fie, um ihr Betragen zu erflaren?

- 1. Was find bie Grundformen von bringen? Ift es regelmäßig?
- 2. Welche anderen Berba zeigen dieselbe Konjugation? 330.
- 3. Erklaren Sie ben Gebrauch von wenn! 381,k. Bei= spielfage!

- 1. Bas aber mar ber mahre Grund?
- 2. Wie versuchte ber Priester abermals ihren eigensinnigen Willen zu brechen?
- 3. Welchen Ginbrud machte es auf bas Mabchen, als ber Priefter babei ihre frante Mutter ermähnte?
- 4. Entichloß fie fich enblich, ihrem Beichtvater alles zu beichten?

- 1. Wann hat ein die Endung im Nominativ? 116, 1, 318.
- 2. Erklären Sie die Steigerung der Abjektiva! 111-114, 292-296.
- 3. Erklaren Sie ben Gebrauch bes mobalen hilfsverbs mögen! 191, 3, 335.

## 11.

- 1. Warum marf fie einen Blid nach bem Burichen binüber, ehe fie fich entschloß, ben Grund ihres früheren Betragens zu fagen?
- 2. hatte ber Buriche bie bisherige Unterhaltung gehort?
- 3. Bon wem erzählte fie bann?
- 4. Konnte ber Priester verstehen, mas sie mit ber feltsamen Frage meinte?
- 5. Was hatte bas zehnjährige Mäbchen mit ansehen unb anhören muffen?
- 6. Warum hatte fie bis auf biefen Tag nicht bavon ge. fprochen?
- 7. Satte fie es aber vergeffen und ihrem Bater vergeben?

#### \* \* \* \*

- 1. Bemerten Sie wieberum ben Gebrauch von bag und wenn!
- 2. Was find die Grundformen von miffen? Schreiben Sie bas Prafens auf! 188, 190.

3. Welche Verba zeigen biefelbe Eigentumlichkeit in ber Ronjugation?

## 12.

- 1. Satte ber Priefter fo eine Antwort erwartet?
- 2. Bas für einen Ginbrud machte bie unerwartete Beichte auf ihn?
- 3. Wie versuchte er sie zu beruhigen?
- 4. Warum mar bas Mabchen benn fo eigenfinnig?
- 5. Wie versuchte ber Priester sie von diesen traurigen Gebanken abzubringen?
- 6. Dachte bie Belt, bag ihre Eltern in Frieden und Ginigfeit lebten?

#### \* \* \* \*

- 1. Belches Silfsverb wird gebraucht, bas Futurum zu bilben? zum Beispiel: "Morgen werbe ich einen Spaziergang machen." Beispielsätze!
- 2. Rach melden Rlaffen flektieren bie obigen Substantiva?
- 3. Erklaren sie ben Gebrauch bes mobalen hilfsverbs burfen! 191, 1, 333.

- 1. Sah ber Priester ein, baß es wenig genütt hatte, weistere Worte zu verlieren?
- 2. Suchte er sein Ziel von einer anderen Seite zu erreischen?

- 3. Worüber bachte ber Priefter mahricheinlich mahrend ber turgen Baufe nach?
- 4. Barum wollte bas Mabchen ben Maler nicht heiraten?
- 5. Ronnte ber Priefter auf biefe Untwort etwas entgegnen?
- 6. Wie lange bauerte biefe Beichte?

- 1. Was ift ber Unterschied zwischen ber als Artifel und als Demonstrativpronomen; Flexion? Betonung? Beispielsäte!
- 2. Erklaren Sie ben Gebrauch von als! 381,a. Bei- spielsäte!
- 3. Was ift ber Unterschied im Gebrauch von als und wenn als temporalen Ronjunktionen? Beispielfage!

- 1. Was that ber Jüngling, als fie im hafen von Capri anlangten?
- 2. Warum wartete Laurella nicht, bis er zurücktommen und ihr helfen konnte?
- 3. Warum foute ber Buriche nicht auf ben Priefter warten?
- 4. Bas ließ ber Priefter an bie Mutter bes Mabchens ausrichten, ehe er fich auf ben Beg machte?
- 5. Wann wollte bas Mabchen zurudfahren?
- 6. Wie lange mar Antonino willens auf sie zu warten?

7. Wo gingen die beiben Paffagiere bin?

#### \* \* \* \*

- 1. Erklaren Sie Zusammensetzungen wie ans! 223. Beispielfate!
- 2. Wo fteht ber abhängige Infinitiv? 187, 425. Bei- spielfate!
- 3. Erklaren Gie ben Gebrauch bes mobalen Silfsverbs muffen! 191, 4, 336. Beispielfate!

## 15.

- 1. Was that ber Jüngling, als bie beiben fich entfernten?
- 2. Warum blieb bas Mabchen einen Augenblick fteben?
- 3. Was für eine wunderschöne Aussicht hatte fie, als fie bort ftanb?
- 4. Was fügte ber Zufall, als fie auf bas Meer hinunter fah?
- 5. Wie mar ihnen zu Mute, als ihre Blide fich begegneten?
- 6. Was hatte Antonino mährend bes Vormittags gethan?
- 7. Wie balb murbe er mit feinen Geschäften fertig?
- 8. Warum faß er auf ber Bant vor der Fischerschenke?
- 9. Mas ift eigentlich eine Schenke?
- 10. Schien er bort gebulbig zu figen?
- 11. Bas hatte bie Birtin mahricheinlich bemerkt?

#### \* \* \* \*

1. Belche Prapositionen regieren immer ben Dativ? 376, 3. Beispielfate!

- 2. Erklären Sie ben Konjunktiv in ben Sätzen: "Das Wetter sei ihm bebenklich , wenn sichs noch vor Nacht verändere" (-16. 7)! 360.
- 3. Schreiben Sie biefelben Sate als birette Rebe!

## 16.

- 1. Wie versuchte ber Jungling feine Unruhe zu begrunden?
- 2. Erflaren Gie bas Wort Berrichaften!
- 3. Warum reiften bie Berrichaften nach Sorrento?
- 4. Warum tamen biefes Jahr fo wenige nach Capri?
- 5. Wie verbiente ber Buriche fein Gelb?
- 6. Konnte er genug bamit verbienen, um orbentlich auszukommen, ober hatte er sonstige Mittel?
- 7. Bas für eine Zukunft hatte ber junge Fischer?

#### \* \* \* \*

- 1. Wann wird zu vor bem Infinitiv gebraucht? 367. Beispielfage!
- 2. Schreiben Sie bie Grundformen ber zusammengesetten Berba!
- 3. Erklaren Sie ben Akkusativ, Zeile 15! 266, 2. Bei- spielfage!

## 17.

1. Was that ber Buriche, als bie Wirtin fagte: "er fei ein gemachter Mann"?

- 2. Warum wollte ihm bie Wirtin noch eine Flasche bringen?
- 3. Wer tam heran, indem fie barüber fprachen?
- 4. Was hatte ber Wirt mahrenb bes Bormittags gethan?
- 5. Woher miffen Sie, bag er ben jungen Fischer erkannte?
- 6. Worüber unterhielten fie fich etwa?
- 7. Was geschah, als die Wirtin die zweite Flasche brachte?
- 8. Warum ftand Laurella unschluffig ftill?

- 1. Belche Bortfolge haben wir in Caufalfaten mit benn?
- 2. Welche anderen Ronjunktionen können koordinierte Sate verbinden? 218, 1, 379. Beifpielfate!
- 3. Erklaren Sie ben Gebrauch bes mobalen Silfsverbs wollen! 191, 6, 338. Beifpielfate!

- 1. Berftand Antonino gleich, was sie wollte?
- 2. Nahm bas Mäbchen bie freundliche Ginlabung bes Birtes an?
- 3. Bas bebeutet "er nahm eilfertig Abschieb"?
- 4. Warum fah bas Mäbchen um sich, als Antonino alles zurechtmachte?
- 5. Belche Zeit mar es?
- 6. Was thaten die übrigen Leute um diese Zeit? nament= lich die Fischer, die Frauen und die Kinder?

7. Warum konnte Laurella sich nicht zu lange umschauen?

#### \* \* \* \*

- 1. Erklaren Sie ben Gebrauch von wurden! 168, 3, 362. Beispielfate!
- 2. Welche Berba merben mit fein fonjugiert. 323.
- 3. Vollenden Sie ben Sat, Zeile 24! 324.

## 19.

- 1. Bo feste fich bas Mabchen bin?
- 2. Befdreiben Gie bas Mabden, wie fie bort faß!
- 3. Bas that fie nach furger Zeit? Barum?
- 4. Was wollte Antonino ihr. geben, als er mertte, baß fie nur ein Stud Brot aß?
- 5. Glauben Sie, bag bie Apfelfinen zufällig aus bem Rorbe herausgefallen maren?
- 6. Bas zeigt bas furze Gefprach?

#### \* \* \*

- 1. Was sind die brei Hauptgruppen 1) ber Nebensate? 413-415.
- 2. Teilen Gie bie Nebenfate bemgemäß ein!
- 3. Steht gewöhnlich bas birekte ober bas indirekte Objett zuerst? 423. Beispielsage!

<sup>1)</sup> Substantivifche, abjektivifche und abverbiale.

- 1. Wie versuchte Antonino ein weiteres Gespräch anzufangen? Mit welchem Erfolge?
- 2. Wann hatte bas Mabden ihn früher verleugnet?
- 3. Wo mar ber Maler Laurella zuerft begegnet?
- 4. Warum mar er in ber Bahn bes Spieles stehen geblieben?
- 5. Was mar gefchehen, als er ba ftanb?

- 1. Erklären Sie ben Gebrauch bes mobalen Hilfsverbs können! 191, 2, 334. Beispielfage!
- 2. Schreiben Sie Sate, um ben Unterschieb zwischen miffen und kennen zu zeigen!
- 3. Was ift auffallend an ber Wortfolge in bem Sate, Zeile 20? 194, 420, 1. Beispielsate!

- 1. Warum hatte ber Maler keine Entschuldigung von bem jungen Fischer verlangt?
- 2. War ber Fischer zornig gewesen, nur weil ber Maler im Bege ftanb?
- 3. Woher miffen Sie, bag ber Maler bas ichone Mabchen tennen gelernt hatte?
- 4. Wie tam bas Mabchen bazu, ben jungen Fischer ba mals zu verleugnen?

- 5. Satte bas Mabchen Antonino feitbem gegrüßt?
- 6. Wie fagen fie nun im Rahne?
- 7. Befdreiben Sie ausführlich, wie fie fich beibe betrugen!
- 8. Wie mar es um fie auf bem Meere?
- 9. Bas ichien ploglich über ben Burichen zu tommen?

- 1. Flektieren Sie bie Personalpronomina!
- 2. Was ift auffallend an ber Wortfolge in Zeilen 15 und 16? 420,a.
- 3. Wo fteht bas Reflerivpronomen in einem Sate? 203, 304, 423, 1. Beifpielfate!

- 1. Welche Worte hatten ihn fo erregt?
- 2. Was maren feine heißen Liebesmorte?
- 3. Hatte bas Mabchen nicht früher bemerkt, baß er in sie perliebt mar?
- 4. Warum hatte das Mädchen ihn so unfreundlich behandelt?
- 5. Hatte ber Bursche boch wohl etwas von ber Unterhaltung zwischen bem Mabchen und bem Priester verstanben?
- 6. Meinte er, baß sie ihren Sinn anbern konnte?
- 7. Warum hoffte er immer noch trot ber Berleugnung?
- 8. Welche kleine Frage brachte ihn zu voller Verzweiflung?

9. Was that er sogleich, als er biese Frage borte?

#### \* \* \* \*

- 1. Wieberholen Gie bie Abjektivflerion!
- 2. Erklaren Sie ben Gebrauch von wie! 381,1. Bei= fpielfage!
- 3. Teilen Sie bie Nebenfage in die hauptgruppen ein!

## 23.

- 1. Bas antwortete ihm bas Mabchen?
- 2. Meinte Antonino, bag er irgend ein Recht auf fie habe?
- 3. Was konnte er nicht länger mit ansehen?
- 4. Welchen Erfolg hatten feine brobenben Worte bei bem Mabchen?
- 5. Wozu murbe er burch ihre entschlossene Antwort gereigt?
- 6. Schien fie fich vor ihm zu fürchten?
- 7. Belde fürchterlichen Gebanten hegte ber junge Fifcher?

#### \* \* \* \*

- 1. Welche Berba regieren ben Dativ? 257. Gebrauchen Sie zehn berartige Berba in Sagen!
- 2. Erklaren Sie ben Gebrauch bes hilfsverbs follen! 191, 5, 337. Beifpielfage.
- 3. Wieberholen Sie die Konjugation ber modalen Hilfsverba!

- 1. Wie verteibigte fich bas Mabchen querft?
- 2. Bas that fie enblich, um feiner Dacht zu entfliehen?
- 3. Wie versuchte bas Mabchen sich zu retten?
- 4. Wie ftanb ber erftaunte Jungling zuerft?
- 5. Was that er, sobalb er sich faßte?
- 6. Wie versuchte er fich zu entschulbigen?
- 7. Bas mar jest fein einziger Gebante?

- 1. Erklären Sie bas Quasipassiv! 195, 1, 344. Beis spielsäte!
- 2. Schreiben Sie einige Sage, in benen murbe richtig gebraucht mirb!
- 3. Dann schreiben Sie Sate mit werben, murben und wollen, und achten Sie babei auf ben Unter- fchieb im Gebrauch berselben!

- 1. Konnte er zuerst bas Mabchen überreben, wieber in bie Barke zu kommen?
- 2. Was aber zwang fie, ihren festen Entichluß zu anbern?
- 3. Was geschah, als Antonino ihr half?
- 4. Was bemerkte bas Mabchen, als fie ihre Flechten ausrang?
- 5. Unberte fie fogleich ihr sonftiges Betragen?

- 6. Erklaren Sie bie Sinneganberung, bie im Gemut bes Mabchens stattfanb!
- 7. Warum beftand bas Mabchen barauf, bem Burichen zu helfen?

\* \* \*

- 1. Wieberholen Gie 5, 1 und 2!
- 2. Wann tann bas finite Berb in einem Rebenfat ausfallen? 324. Beifpielfate!

## 26.

- 1. Wem begegneten sie, als fie naber ans Land tamen?
- 2. Bemerkten fie etwa, wie bie Fischer fie begrüßten?
- 3. Warum konnten bie Leute nicht wiffen, mas auf bem Meere geschehen mar?
- 4. Bas bemerkte bie alte Frau, bie auf bem Dache ftanb?
- 5. Bas ermiberte ber junge Buriche fogleich?
- 6. Warum ichlug ber Buriche bas Anerbieten ber alten Frau aus?
- 7. Sagten bie jungen Leute etwas bei ber Trennung?

#### \* \* \* \*

- 1. Schreiben Sie bie Grundformen ber zusammengesetten Berba!
- 2. In welchen Zeitformen fteben bie trennbaren Prafire am Schlusse bes hauptsates?
- 3. Bas ift auffallend in Zeile 8? 326, 2,6. Beifpiel= fage!

- 1. Wo feben mir ihn nachher?
- 2. Womit beschäftigte er fich in ber Ginsamkeit?
- 3. Warum konnte er biefen Abend nicht beten?
- 4. Wie spät mar es etwa, und wonach fehnte er sich?
- 5. Was bachte er bei sich felbst, als er bie Wunde musch und babei bie Spur von ben Zähnen bes Mabchens fah?

- 1. Wieberholen Sie ben Gebrauch ber Resterivpronomina! 123, 201-203, 249, 3, 304.
- 2. Belche Borter merben mie ber flektiert? Beispiele!

## 28.

- 1. Wie lange ichlief ber ermubete Jungling?
- 2. Woburch murbe er aus feinem Schlaf geweckt?
- 3. Wer kam herein, als ber erstaunte Jüngling bie Thure aufmachte?
- 4. Ram bas Mabchen, um ihr Tuch zu holen?
- 5. Was hatte fie mahrend bes Nachmittags gethan?
- 6. Woran bachte ber Bursche sogleich?
- 7. Worin zeigt fich wiederum ber Charafter bes Dabchens?

#### \* \* \*

1. Wie wird ber Konjunktiv Prateriti ber starken Berba gebilbet?

. Bilben Sie benselben von ben obigen starten Berben!
. In welchen Zeitformen bes Attivs werben bie Silfs= verba haben, sein und werben gebraucht?

## 29.

- 1. Inwiefern ertannte er bie volle Bahrheit seiner eigenen Borte (18, 12)?
- 2. Woran bachte bas Mabchen, als fie bie ftarte Ge- fcmulft fah?
- 3. Satte fie nur bie beilfamen Blatter mitgebracht? Worauf lagt bas ichliegen?
- 4. Hegte er noch biefelben Gebanten, bie er auf bem Weere ausgesprochen hatte?
- 5. Ronnte er felbft feine Thaten verfteben?
- 6. Was versprach er bem Mabchen, wenn sie ihm nur vergeben wolle?
- 7. Mit welchen Worten aber nahm fie bie ganze Schulb auf fich felbft?

#### \* \* \* \*

- 1. Wann wird ber Infinitiv ohne zu gebraucht? 366. Beispielfate!
- 2. Wie wird ber Imperativ gebilbet? 168, 4, 327, 2, 363. Beispielsage!

- 1. Wie unterbrach er Laurella, als fie über bie Bunbe fprechen wollte?
- 2. Warum gab er ihr bas Tuch?
- 3. Was hatte Laurella bemerkt, als fie wieber in bie Barke ftieg?
- 4. Bas brachte fie mit, um ben Berluft zu erfegen?
- 5. Bas follte er bamit thun?
- 6. Warum wollte er bas filberne Rreuz nicht annehmen?

- 1. Erklaren Sie ben Gebrauch von wer und ber! 138, 140, 143, 312, 314, 315. Beispielfate!
- 2. Welche Prapositionen werben wie in in barin mit hier, bar und ba zusammengesett? Wann wird bar, wann ba, gebraucht? Wann werben solsche Zusammensetzungen gebraucht? 122, 2, 132, 310, 341, 1, 367, 6a, 413, 1c. Einige Beispielsäte!

<sup>1.</sup> An welche Worte wird man erinnert, ba bas Mabchen über fein Recht fpricht? (Seite 23, 1 f.)

<sup>2.</sup> Erklaren Sie bie Ummanblung in feiner Denkweise!

<sup>3.</sup> Was bemerkte er, nachbem er alles zurecht gemacht hatte?

<sup>4.</sup> Berftand er zuerft, mas in ihr vorging?

- 5. Warum konnte fie nicht meggeben?
- 6. Was tonnte fie nicht ertragen?
- 7. Wozu mar fie jest bereit?

- 1. Flettieren Gie "ein Sterbenber"!
- 2. Wie werben die substantivierten Abjektiva flektiert?
- 3. Teilen Gie bie Rebenfage in bie Sauptgruppen ein!

## 32.

- 1. Waren bie Worte bes kleinen Priefters endlich erfüllt? (Seite 13, 7f.)
- 2. Ober maren fie vielleicht icon erfüllt, als er biefelben aussprach?
- 3. Erklären Sie jest, warum bas Mabchen ben Maler ausschlug, und warum sie sich bisher bem Burschen gegenüber so betragen hatte!
- 4. Bas tonnte fie nicht mehr aushalten?
- 5. Haben wir jest das Ende, oder nur den Anfang, ihrer Geschichte? Wie fo?

#### \* \* \* \*

- 1. Wann fteht all unflektiert? 146, 317. Beifpielfate!
- 2. Wieberholen Sie bie Abjettivflerion!
- 3. Rlaffifizieren Sie die abhängigen Ronjunktionen nach ben Satarten, in benen fie gebraucht werben!

- 1. Wo ging Laurella nach einigen Tagen bin? Wogn?
- 2. Warum lächelte ber kleine Priefter fo ftill in sich binein?
- 3. Hatte er bas mohl vorausgesehen?
- 4. Was bebeuten bie letten Worte: "Gi, ei, ei! l'Arrabbiata!"?

## Ceneral Rules

## Substantiva.

- § 1. Die Substantiva slettieren nach zwei Hauptsgruppen; nach ber starten Flerion, und nach ber schwaschen Flerion. Es giebt auch eine Mischslerion, das heißt, ein Substantivum kann teils nach ber schwachen und teils nach ber starten Flerion slektieren.
- § 2. Die starke Flerion läßt sich in brei Klassen ein= teilen, und zwar je nach ber Pluralisenbung.
  - 1. Die erste Klasse hat keine Pluralisenbung, zum Beispiel: ber Bater bie Bater'; bas Gesbaube.
  - 2. Die zweite Klasse hat die Pluralisendung -e, z. B., der Tag die Tage; die Nacht<sup>2</sup> die Nächte; bas Jahr die Jahr e.
  - 3. Die britte Rlaffe hat bie Pluralisenbung -er, z. B., bas Buch bie Buch er; ber Dann bie Manner.
- § 3. Die schwache Flerion hat die Pluralisendung -(e)n, bie Blume? bie Blumen; ber Rnabe bie Rnaben.
- § 4. Die Mischsterion läßt sich in zwei Gruppen einteilen.
  - 1. Einige Substantiva stektieren im Singular nach ber starken und im Plural nach ber schwachen Flerion (Siehe die üblichen Grammatiken).

<sup>1</sup> Im Plural findet Umlautung ber Botale a, o und u häufig ftatt.

<sup>2</sup> Die Feminina werben im Singular nicht flettiert.

- 2. Einige Substantiva slettieren im Singular nach ber starten und schwachen und im Plural nach ber schwachen Flerion, z. B., Sing., Nom., ber Name, Gen., bes Namens, Dat., bem Name, Aft., ben Namen; Plur., bie Namen, u. s. w.
- § 5. Die folgende Tabelle läßt sich für die Substan= tivflexion aufstellen:

## Adjeftiva.

- § 6. Die Abjektiva flektieren wie bie Substantiva nach zwei Hauptgruppen; nach ber starken Flexion, unb nach ber schwachen Flexion.
- § 7. Ein Abjektivum wird ftark flektiert, wenn es allein steht, b. h., wenn kein Artikel ober Pronomen vorhergeht, großer Baum; schone Blume; gutes Buch.
- § 8. Ein Abjektivum wird auch ftark flektiert, wenn die unflektierte Form des Artikels ober des Pronomens vorshergeht, in anderen Worten, wenn der Artikel oder das Pronomen das Genus nicht zeigt; Nom., ein großer Mann; Nom., Akk., ein gutes Buch.

Anmertung. Auch nach tein und mein, bein u. f. w. has ben wir die starten Formen im Nominativ bes Masculinums und im Nominativ und Affusativ bes Neutrums.

- § 9. Gin Abjektivum bleibt unflektiert, wenn es prastikativ gebraucht wirb; "Es sind andere schon er als ich."
- § 10. Ein Abjektivum als Substantivum gebraucht, wird wie das betreffende Abjektivum flektiert, d. h., es folgt berselben Flerion des vor dem Substantivum steshenden Abjektivums: ber alte Mann ber Alte; bes alten Mannes bes Alten, u. s. w.
- § 11. Alle Abjektiva folgen berselben Flexion: guster, großer Mensch ber gute große Mensch ein guter großer Mensch, u. s. w.
- § 12. Steigerung ber Abjektiva. Comparative und Susperlative werben gebilbet, indem er und ft bem Stamm angefügt werben.
- Anm. 1. Die folgenden in l'Arrabbiata vorkommenden Abjektiva haben Umlaut: arg, arm, blaß\*, gesund\*, hart, hoch, jung, krank, kurz, lang, naß\*, rot, scharf, stark und warm (\*nicht durchaus).
- Anm. 2. Die folgenben haben gewöhnlich est im Superlativ: alt, blaß, böß, bicht, fest, frisch, hart, furz, laut, leicht, naß, rot, sanft, schlecht, schwarz, spat, weich, weiß und wilb.
- § 13. Die Flerion bes Comparativs und bes Superlativs ist wie bie Flerion bes Positivs.

## Pronomina.

§ 14. Um die Flexion der Pronomina zu beherrschen, braucht man im allgemeinen, außer der Bersonalprosnomina, nur die Flexion der Artikel zu wissen:

<sup>1</sup> Includes entire declension.

- § 15. Der (Demonstrativum) wird wie ber (Artistel) stektiert, außer im Genitiv Singular und im Genitiv und Dativ Plural: Gen., Sing., Was., bessen (bes); Fem., beren (ber); Neut., bessen (bes) Gen., Plu., beren, ber(er); Dat., Plu., benen, ben.
- § 16. Dieser und jener haben bieselbe Flexion wie ber (Artikel).
- § 17. Derselbe und berjenige haben bieselbe Flexion wie ber (Artikel) plus bie Flexion bes Abjektivums.
- § 18. Der (Relativum) wird wie ber (Artitel), aus fer im Genitiv Singular und Genitiv und Dativ Plural stettiert: Gen., Sing., Mas., bessen; Fem., beren; Neut., bessen Gen. Plur., beren; Dat. Plur., benen.
- § 19. Welcher (Relativum) hat bieselben Enbungen wie ber (Artitel), außer im Genitiv, wo bie Formen bes Relativums (ber) gebraucht werben.
- § 20. Welcher (Interrogativum) hat bieselbe Flez rion wie ber (Artifel).
- § 21. Wer (Interrogativum) hat bieselbe Flerion wie ber (Artikel), außer im Genitiv, wo es die Endung bes Relativums ber hat.

Unm. Der Dativ bes Neutrums fehlt.

§ 22. Rein, mein, bein, u. s. w. werben im Sins gular wie ein (Artikel) flektiert. Im Plural haben sie bie üblichen Endungen.

§ 23. Das Resterivum wird gebilbet, indem man den Dativ oder ben Akkusativ der betreffenden Personalpronomina gebraucht. Gine wichtige Ausnahme ist die Form sich in der britten Person.

#### Berba.

§ 24. Tabelle, um ben Unterschied zwischen ben schwachen und ben ftarken Berben zu zeigen:

|                   | jáwaá)               |                | ftari             |       |
|-------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------|
| Präsens           | 1. ich lobe          | fehe           | (preche           | falle |
|                   | 2. bu lobst          | <b>fle</b> hft | spr <b>ic</b> ft  | fäΩſt |
|                   | 3. er lobt           | <b>fie</b> ht  | ípr <b>i</b> cht  | fäUt  |
| <b>Präteritum</b> | 1. ich lobte         |                | ich fah (         | )     |
|                   | 2. bu lobteft        |                | bu sahst          |       |
|                   | 3. er lob <b>t</b> e |                | er f <b>a</b> h ( | )     |
| Perfett.          | gelobt               |                | gef <b>ehen</b>   |       |

- § 25. Demnach laffen fich folgenbe Regeln aufftellen:
- 1. Die ftarten Berba haben Ablaut in ben Grundformen, feben, fah, gesehen; bie ichmachen Berba behalten benfelben Botal bei.
- 2. 3m Prajens haben bie starten Berba Bofalmechfel: langes e mirb le (b. h. ī, le geschrieben); turges & mirb turges I; a mirb umgeslautetes ä. Ausnahmen sinb gehen, stehen, nehmen unb treten.
- 3. 3m Präteritum haben bie schwachen Berba t. Die ftarten Berba haben tein t, auch haben sie keine Endung in ber ersten und britten Bers son bes Singulars.
- 4. Im Berfekt haben bie schwachen Berba bie Enbung -t. Die ftarfen Berba haben bie Enbung -en.
- § 26. Die Hilfsverba find haben, fein und wers ben. Haben und fein werben im Perfekt und Plusquamperfekt gebraucht. Werben wird im Futurum und im Passivum gebraucht.

- § 27. Sein wirb bei Berben wie gehen, kommen, folgen, begegnen, bleiben und werben gebraucht (Suchen Sie andere Beispiele auß!).
- § 28. Um bas Passivum zu bilben, braucht man nur bie Flexion von werben zu wissen. Fügen Sie hinzu nach bem in §§ 43, 44 aufgestellten Princip bas Partizip bes Perfekts bes betreffenben Verbums (Stellen Sie bas Parabigma auf!).
- § 29. Die modalen Hilfsverba sind: bürfen, burfte, geburft können, konnte, gekonnt müssen, mußte, gemußt mögen, mochte, gemocht sollen, sollte, gesollt wollen, wollte, gewollt.
- § 30. Im Prasens folgen bie mobalen Hilfsverba ber Flerion ber starken Berba im Prateritum; ich kann, bu kannst, er kann (siehe § 24). Im Prasens giebt es noch bazu Bokalwechsel: barf, bürfen kann, können muß, müssen mag, mögen will, wollen. Der Konjunktiv hat benselben Bokal wie ber Infinitiv: 1. bürfe, könne, müsse, möge, solle, wolle.
- § 31. Im Prateritum folgen bie mobalen Hilfsverba ber Flerion ber schwachen Berba im Prateritum: burfte, konnte, mußte, mochte, sollte, wollte. Der Konjunktiv hat Umlaut, außer in sollte und wollte.
- § 32. Im Perfekt haben bie mobalen hilfsverba zwei Formen. Wenn sie allein gebraucht werben, folgen sie ber Flexion ber schwachen Verba: geburft, u. f. w.

(Siehe § 24). Wenn sie mit einem anderen Berb gebraucht werben, haben sie bie Form bes Infinitivs: 3ch habe es thun burfen, u. s. w.

§ 33. Biffen zeigt bieselbe Flerion. 3ch meiß, u. f. m. - mir miffen - mußte - gemußt.

§ 34. Es giebt zwei Arten von zusammengesetzten Berben, trennbare und untrennbare. Die trennbaren Berba sind diejenigen mit den betonten Präfiren (siehe § 46 und Seite 75ff.). Die untrennbaren sind diejenigen mit den unbetonten Präfiren (siehe Seite 73ff.). Es giebt Präfire die balb trennbar und balb untrennbar sind (über, um, unter und wieder, siehe Seite 74 ff., 77ff.).

§ 35. Die folgenben Berba find unregelmäßig:

| brennen | brannte | gebrannt |
|---------|---------|----------|
| bringen | brachte | gebracht |
| benten  | bachte  | gebacht  |
| fennen  | fannte  | gekannt  |
| nennen  | nannte  | genannt  |
| rennen  | rannte  | geraunt  |
| fenben  | fanbte  | gefanbt  |
| menben  | wanbte  | gewanbt  |

## Präpofitionen.

- § 36. Die folgenben einfachen Berse erklaren ben allgemeinen Gebrauch ber Prapositionen.
  - 1. Genitiv.1

Unweit, mittels (ft), fraft und mährenb, laut, vermöge, ungeachtet, oberhalb und unterhalb,

<sup>1</sup> Wilmanns Deutsche Schulgrammatit.

innerhalb und außerhalb, biesseit, jenseit, halben, wegen, statt, auch längs, zufolge, trot stehen mit dem Genitiv ober auf die Frage wesselsen, baß bei den letten drei auch der Dativ richtig sei.

#### 2. Datip.1

Schreib mit, nach, näch ft, nebst, samt, bei, seit, von, zu, zuwiber, gegenüber, aus, entgegen, stets mit bem Dativ nieber.

### 3. Affusativ.1

Bei burch, für, ohne, um, auch sonber, gegen, wieberschreib stets ben Affusativ und nie ben Dativ nieber.

# 4. Affusativ und Dativ.

An, auf, hinter, neben, in, über, unter, vor und zwischen fieben mit bem Affusativ, wenn man fragen tann wohin? Wit bem Dativ stehen sie wenn man nur tann fragen wo?

## Wortfolge.

§ 37. Es giebt zwei allgemeine Principien für bie Stellung best finiten Berbs in einem Sate. In einem

<sup>1</sup> Wilmanns Deutiche Soulgrammatit.

Hauptsatz (Aussagesatz), steht bas Berb an zweiter Stelle. In einem Nebensatz steht bas finite Berb zulett.

§ 38. In einem Hauptsat fteht bas finite Berb an zweiter Stelle, einerlei ob ber Hauptsatz mit bem Subjett ober mit einem anberen Element anfängt.

Nom. Die Sonne mar noch nicht aufgegangen.

Dat. über bem Befuv lagerte, u. f. m.

Aft. Genug haben fie ba, u. f. m.

Abv. Beit. Morgen wir b's vorbei fein.

Ort. Da ift ein halber Carlin.

Art und Beise. Birklich tam ber Pabrone, u. s. w. Angeführte Borte. "Die Sonne ist noch nicht heraus," erwiberte er. Nebensat. Da ich um Oftern bei euch war, saß fie boch auf.

Aum. So, ba und bann werben oft im hauptfat gebraucht, um bas Borbergebenbe jusammenzufaffen.

- § 39. In einem Nebensat fteht bas finite Berb zulet, wenn ber Sat mit ben folgenben Bortern anfängt: als, ba, bamit, baß, ber, bie, baß, ehe, nach bem, ob, obwohl, wenn, wer (Rel.), maß, wie und wo.
- § 40. Wenn bie obigen Konjunktionen fehlen, steht bas finite Berb wie im § 38.
- § 41. In ben zusammengesetzten Tempora (B. u. B. B.) ber mobalen Silfsverba steht bas finite Berb nicht zulett: "und mit zwei Schritten hatte sie raumen konnen."
- § 42. In einem Conditionalsatz fteht bas finite Berb oft zuerst: "Batte ich ein Licht."
- § 43. Die unpersonlichen Teile ber Berba, Objette und Abverbia stehen in einem Sate je nach ber Wichtigkeit und

je nach ber Betonung; je mehr wichtig und je mehr betont, je naher bem Schlusse bes Sates.

- § 44.1 Das Partizip steht zulett: "Ich bin ein Toller gemefen."
- § 45.1 Der abhängige Infinitiv mit ober ohne zu steht zulett: "Er soll ihn hin überfahren"— "bie stumme Art schien ihn zu reizen."
- § 46.1 Die trennbaren (betonten) Prafire (siehe § 34) stehen im Prasens und im Prateritum zulett: "Und bamit winkte sie einem Priester zu."
- § 47. Abjektiva, Abverbia, Substantiva ober Phrasen, bie mit bem Berb einen Berbalbegriff bilben, stehen bem Schlusse bes Sapes am nachsten.
- § 48. Das indirekte Objekt steht gewöhnlich vor bem birekten Objekt (Substantivum): "Sie gab ber Mutter eine Orange."
- § 49. Das Personalpronomen steht regelmäßig vor bem Substantivum: "sie gab mir ein Glas Basser."
- § 50. Das Personalpronomen steht vor bem Demon= strativpronomen: "er gab es bem ba."
- § 51. Das Reslexivpronomen steht vor ben anberen Pronomina: "ich näherte mich ihm."
- § 52. Wenn zwei Personalpronomina gebraucht wersben, steht gewöhnlich bas kurzere zuerst: "Der Lehrer gab es ihr."
  - § 53. Die Abverbia nie, niemals, nicht unb

<sup>1</sup> Sauptfas.

teinesmegs fteben entweber zulegt,1 ober vor bem unpersonlichen Teil bes Berbs.2

- § 54. Die Abverbia, die Zeit, Ort und Art und Weise bezeichnen, stehen gewöhnlich in ber obigen Wortsfolge. Alles aber kommt auf das Betonte an.
- § 55. Gin Abverbium, welches bas Berb ftreng mos bificiert, fteht' nie zwischen bem Subjekt und bem Berb.
- § 56. Aber, also, bagegen, inbessen, jeboch und nämlich stehen oft zwischen bem Subjekt und bem Berb.
- § 57. Die das Substantivum attributiv modificierenden Wörter stehen häufiger vor dem Substantivum als im Engslischen.
- § 58. Nebensatze können innerhalb eines Hauptsatzes stehen, wenn ber Hauptsatz baburch ben klaren Sinn nicht perliert.
- § 59. Gin abverbialer Nebensatz steht nie zwischen bem Berb und bem Subjekt (fiebe § 55).
- § 60. Gine turze infinitive Phrase tann innerhalb bes Sauptsages stehen.

<sup>1</sup> Sauptian.

<sup>2</sup> The short form has been used in the singular purposely.

Word-lists

#### VERBS.

#### I. Weak Verbs.

an'ten, to take notice of; ohne fein (er) zu a—, without paying heed to him. ān'dern (jid), to change. ang'eln, to fish. ant'worten, to answer. ar' beiten, to work. Ba'den, to bathe. bang'en, to be afraid; mir bangt por, I am afraid of. **be'ben,** to tremble. beich'ten, to confess. be'ten, to pray. bil' den, to form. blan'en, to appear blue. blick en, to look, sich b- lassen, to be within sight. Bor'gen, to borrow. bran' den, to make use of, to use. to need. brei'ten, to spread out. frum'men, to grumble, mutter. dan'ern, to last, to continue. dre'hen, to turn. dro' ben, to threaten. drud'en, to press. faf' fen, to grasp, (see erfaffen). feh' fen, to be lacking. ffestie ren, to be declined. ffüft'ern, to whisper. fol' gen, to follow. fu' gen, to bring to pass. funk'eln, to sparkle, to shine. füß'ren, to lead, to manage. fürd'ten (sid), to be afraid. glan' ben, to believe, to think. gin' ben, to glow, to blush. gran'en -; mir graute, I shuddered.

gru' hen, to greet (by motion of head or hand); int. g - laffen, to present one's compliments to some one. **be' gen, to cherish, to en**tertain. **bei'len, to** heal. hei'raten, to marry. hof' fen, to hope. **ho' len,** to fetch. ho'ren, to hear. husto, to hasten, to whisk. Rla'gen, to complain. **Rlam'mern.** sich an etwas k—, to cling to something. **finic** en, to kneel. Ruiff'ern, to crackle. Rrank'en, to hurt, to vex. kuh' sen, to cool. Rum'mern, sich um etwas f-, to care for something, to trouble one's self, etc. la'gern, to hang, to lie. lah'men, to paralyse. sich ten, (sich), to sparkle, to shine. fieb' Rosen, to caress. fin'dern, to soothe. lo' fen, to untie. mei'nen, to think. mer' ken, to notice. mig'handeln, to abuse, to maltreat. mur'melu, to grumble, to find fault with. ned'en, to tease. nei'gen (sid), to bend, to bow. nist en, to nest. no'tigen, to compel; sich n- lasfen, to require urging.

nuk'en, to be of use.

plāt' schern, to splash. pod'en, to throb (heart). rău'men, to leave (to get out of the way). ran'schen, to lap (against boat). regie'ren, to govern (usual grammatical term). rei'chen, to reach; bie Hand rto stretch out one's hand. rei' sen, to travel. rei jen, to provoke. ru'dern, to row. rūb'ren (sid), to be at work. ruft'en, to make ready, to fit out. sa' aen, to say. schaf' fen, (also strong) sich zu i- machen, to busy one's self. fáš men (siá), to be ashamed. schau' kelu, to rock. (denk'en, to present. shide en, to sent; sich s—, to be fitting. solud'zen, to sob. fcop' fen, to draw (breath). schüt'teln, to shake. fawank'en, to hover, to rock. somatien, to gossip. feq'nen, to bless; wir fonnen uns -, we may cross ourselves (in gratitude). feh'nen. fich nach etwas [--, to long for something

set'en, to put, sich [-, to sit down, fich etwas in ben Ropf i—, to get something into one's head. for gen, to provide. spa'ren, to save. spie' sen, to play. flar ren, to stare. steat'en, to be in. ftel' len, to place. firo men, to gush, to flow. stur'zen, to rush, to fall, to roll (bears). flüh'en, to support. (u'den, to endeavor, to seek. tan'gen, to be fit. tei' sen, to share, to divide. trod'nen, to defy. tür'men (sid), to tower, to loom wag'en, to venture. wank'en, to stagger, to waver. war'ten, to wait; auf sich wlassen, to be late. well'en, to wake. weh'ren, to check, to hinder. wid'men (sid), to devote one's self to. wink'en, to becken, to wave. zan' deru, to hesitate, to tarry. jei'gen, to show. it'tern, to tremble. jo' geru, to linger, to hesitate. auck'en -; die Achseln 3-, to shrug one's shoulders.

# II. Strong Verbs.

Sie'ten (ö, ö), to offer. bin'den (a, u), to tie, to bind. **bit'ten (ā, ē**), to request, to implore. blei ben (ie, ie), to remain. brech'en, (a, o; 2. 3. i), to break. dring'en (a, u), penetrate, to enter. ef' sen (ag, gegoffen; 2. 3. 1), to fab'ren (u, a; 2. 3. ā), to row, to sail, fahr zu, start off. fal' sen (ie, a; 2. 3. ä), to fall, to drop. fang'en (i, a; 2. 3. a), to catch, to grasp. fin'den (a, u), to find. fie'gen (o, o), to fly. ge'ben (a, e; 2. 3, le), to give. es giebt, there is, (are). ge'ben (ging, gegangen) to go, es geht ichlimmer, it is worse. alei'ten (i, i), to glide, to slip. haf'ten (le, a; 2. 3. a), to hold; Mittagsmahl h-, to have dinner, mas sie auf ihn hält, how much she thinks of him. hang'en (i, a, 2. 3. ä), to hang. Be' Ben (o, o), to lift. bei'sen (ie, ei), to call (name) to order, to bid; bas beißt (b. h.) that is. **bel' fen (a, 0; 2. 3. i)**, to help, to assist. Aling'en (a, u), to sound. Rom'men (a, o), to come, in ber Leute Mäuler !--, to become the subject of gossip. [a]' sen (ie, a; 2. 3. a), to allow, to let (alone). fan' fen (ie, au; 2. 3. äu), to run.

sei'den (litt, gelitten), to allow, to endure, to suffer. ste'gen (ā, ē), to lie. mes' sen (ā, e; 2. 3. 1), to meaneh'men (a, o; 2. nimmft, 3. nimmt), to take. rei' fien (l, l), to tear, to scratch. ring'en (a, u), to wring. ru'fen (ie, u), to call, to cry. schei'nen (ie, ie), to seem, to appear. schie ben (ö, ö), to push. soie' sen (0, 0), to shoot.
sola' fen (10, ā; 2. 3. ä), to sleep. fola gen, (ū, ā; 2. 3. ā), to strike, er schlug die Wellen, u. f. w., he lashed the waves, etc. softe ' hen (0,0), to shut, to close. soling en (a, u), to tie, to wind. schrei ben (ie, ie), to write, es steht geschrieben, it is written. schrei'en (ie, ie), to cry, to scream. schrei' ten, (i, i), to step. schwei'gen (ie, ie), to be silent. schwel' sen (0, 0), to swell. somim'men (a, 0; 2. 3. i), to swim. schwing en (a, u), to swing. se' hen (a, e; 2. 3. ie), to see. sing'en (a, u), to sing. stuk'en (a, u), to sink. fin'nen (a, o), to reflect, to think. fig'en (fag, gefef'fen), to sit. fte' hen (fland, geflanden) to stand. wie fleht's? how is everything? ftehen bleiben, to remain standing. flet gen (ie, ie), to step.

tref fen (ā, 0; 2. 3. 1), to meet; eā trifft fid, it happens. tret ben (ie, ie), to push, to do. tre ten (ā, ē; 2. 3. i), to step;

mit güßen t—, to trample upon.

trink'en (a, u), to drink. wach' sen (ū, a; 2. 3. ä), to grow;

has mir so eine Tollheit über ben Kopf muchs, that such a madness got the better of me.

wash'en (i, i), to yield, to depart.

wei' sen (ie, ie), to show, to point

wet' Ben (a, o, 2. 3. 1), um ein Mäbchen w—, to court, to woo.

wer'den (marb-, murbe, o; 2. 3.
i), to become — future and passive auxiliary.

wer' fen (a, o; 2. 3. 1), to toss, to throw.

wie'gen (ö, ö), to rock.

sie' hen (30g, ge30gen), to draw, to pull; bie Müse 3—, to doff the cap; auf Raub 3—, to search for prey.

awing'en (a, u), to force, to induce.

# III. Inseparable Verbs.

Bedenk'en, to bethink, to ponder. Beden'ten, to mean. Bedrau'en, to threaten. befin'den.\* sich wohl b-, to be Bege' ben (fid), \* to come to pass, to occur. Begeg'nen, to meet; schlecht b--, to treat badly; bart b-, to be cruel to; im. ein Unglück b-, to meet with an accident. bearn' hen, to greet, to salute. Behal'ten,\* to hold, to keep. behaup'ten (sid), to hold one's ground. behü'ten, to protect. bemer' ken, to observe, to notice. bemü'ben (sid), to trouble one's self.

bene' bein, \* to cloud, to darken. bern' fen, \* to call. bern' bigen, to calm, to soothe. bescha' digen, to injure, to harm. beschäf' tigen (sid), to occupy, to busy one's self. beschrei'ben,\* to describe. Befin' nen (fid), to bethink one's self, to remember. beste hen, \* barauf b—, to insist upon. **bestel' len, t**o order. **besu' hen,** to visit. Betra 'gen (fid), \* to conduct one's self. **betrů'ben**, to afflict. bewah'ren, to preserve, to keep. bewer'ben, fich um b-, to sue for.

<sup>\*</sup> The Ablaut of the strong verbs will not be repeated. Hereafter \* will mean the verb is strong. The student should refer to the simple verb for the Ablaut.

bezah' sen, to pay (for). durchstie'gen,\* to fly rapidly through. durchfor' fcen. to investigate thorought. empfin'den.\* to feel, to perceive. entfer'nen (sid), to depart. entifie' ben, to escape. eniaea'nen, to answer. entneh'men,\* to conclude, to infer. to take. entsofie' hen, to decide, to resolve. entschul'digen (sich), to excuse one's self, to apologize. erbar'men (sid), to pity, to have compassion upon. erfah'ren,\* to ascertain, to learn, to experience. erfrish'en, to refresh. erfül' len, to fulfil. ergrei fen (i, i), to seize, to lay hold of. erho'ren, to grant (request, prayer). erin'nern, to remind, im. an et= mase—, to remind s. o. of s. t.; sich e-, to remember. erken'nen, to recognize. erkla'ren, to explain. erksim'men (o, o), to climb up erlau'sen, to permit. erfe'sen, to live to see, to experience. erseich tern, to relieve. ernah'ren; to support. errei den, to attain, to reach. erre'gen, to excite. erring'en (a, u), to achieve. erichreck en (ichrat, o; 2. 3. i), to be frightend.

ersen, to replace, to make good. erstist'en, to choke. erira 'gen,\* to endure, to bear. erwah'nen, to mention. erwar'ten, to expect, to a wait. erweh'ren, fich ber (Ben.) Schläge e-, to defend self from blows. erwi'dern, to reply. erzāh' sen, to relate. genie' fen (o, o), to partake of (food). geren'en, to repent; es gereut mid, I regret, repent. aesche ben (ā. ē. 2. 3. ie), to happen, to occur. gefte' ben,\* to acknowledge, to confess. überblick'en, to survey. überman'nen, to overcome. üßerre'den, to persuade, üßerspriß'en, to splash. überste' ben.\*to endure: bie Nacht ü—, to live through, etc. umidfie' hen,\* to cling to. unterbred en,\* to interrupt. unterhal'ten (fich),\* to converse. unterneh' men, " to undertake, eine Reise u-, to go on a journey. unterschei'den (ie, ie), to distinguish; sid u-, to differ. veran' dern, to alter; sich v-, to change (weather). verbie'ten,\* to forbid. verbin' den, \* to dress (wound), to unite. verder' ben (a, o; 2. 3. i), to ruin (life). verdie nen, to earn, to deserve. verdunk'eln, to conceal, to obscure.

verae' Ben.\* to forgive. verges' sen (ā, e; 2. 3. i), to forget. verbei'raten, to marry. verbu'ten, to prevent; ber Sim= mel v—, heaven forbid. verkau' fen. to sell. verseug'nen, to deny. verste'ren (ö, ö), to lose. vermei'den (ie, ie), to avoid. verscher zen, to forfeit (by one's own fault). versofte fen,\* to seal, to close. verschwin'den (a, u), to disappear. versie geln, to seal.

versink'en,\* to sink (down); in Gebanken v-, to be absorbed in thought. verspred'en,\* to promise. verstest'en, to conceal. verste' ben,\* to understand. versu'den, to attempt, to try. vertei' digen (jid), to defend one's verwan' deln (sid), to change. verwün' schen, to curse. verzau' bern, to bewitch, to enchant.

wiederho' sen, to repeat, to look up again.

# IV. Separable Verbs.

ab'-binden,\* to loosen, to untie. ab'-bitten,\* to beg pardon.

ab'-fahren,\* to depart.

ab'-sassen, to draw up, to word (document).

ab'-schlagen,\* to refuse.

ab'-fehen, to put down (burden).

ab'-floken,\* to push off (boat).

ab'-treiben,\* to push off.

ab'-warten, to wait for.

ab'-webren, to resist.

ab'-weisen, (ie, ie), to decline. ab'-werfen,\* to throw off.

an'-binden.\* (here) to associate with.

an'-Bliken, to cast an angry look.

an'-fangen,\* to begin.

an'-fassen, to seize. an'-geben,\* to concern.

an'-areifen (i, i), to affect, to weaken.

an'-horen, to listen to.

an'-Rommen,\* to arrive.

6

an'-langen, to arrive.

an'-legen, to establish, to lay out.

an'-nehmen,\* to accept.

an'-rufen,\* to accost, to hail.

an'-schwellen,\* to swell.

an'-fehen,\* to look at; etwas mit a—, to witness.

an'-thun (that, gethan), to inflict; joll ich mir ben Schimpf a- laf= jen? shall I accept or suffer, etc.

an'-weifen, auf fich felbft angemie= fen fein, to be thrown on one's own resources.

auf'-bieten,\* to exert, to sum-

auf'-brennen, to blaze up; daß ich ganz aufbrannte, that it set me all on fire.

auf'-bringen, to provoke.

auf'-fahren,\* to fly into a passion.

auf'-gehen,\* to rise (sun). anf'-beken, to pick up, to lift up. anf'-helfen, to help, to assist, to put on one's feet. auf'-legen, to apply (herbs). auf'-losen, to dishevel. auf'-maden, to open. auf'-ichreien,\* to cry out. auf' -feben,\* to look up. auf'-figen,\* to sit up. auf'-fpringen (a, u), to jump up. auf'-flefen," to rise. auf'-fleigen.\* to ascend; ein Ge= bante ichien in ihm aufzusteigen, a thought seemed to occur to him. auf'ftellen -; ein Parabigma a-, to make a paradigm. aus'-breiten, to spread out. aus'-halten,\* to endure. aus'-Rommen,\* to make ends meet. aus'-reichen, to be sufficient. aus'-ricten - ; Gruß a-, to bring compliments. aus'-ringen,\* to wring out. aus'-rufen.\* to exclaim, to call aus'-schlagen,\* to refuse, to reject. ans'-seben.\* to appear, to look. aus'-sprechen,\* to speak, to express. ans'-werfen,\* to throw out. aus'-winden(a, u), to wring out. bei'-steben.\* to assist, to help. dafer'-Rommen, \*to approach, to draw near. daßin'-fabren.\* to sail along.

darauf'-Rleben, to paste on.

darauf'-legen, to apply.

ein'-buken, to forfeit, to suffer loss. ein'-fallen,\* to interrupt; es fällt mir ein, it occurs to me. ein'-fassen, to enclose. ein'-finden (sid),\* to appear, to arrive. ein'-balten,\* to stop. ein'-reden, to persuade. ein'-reißen (sich), to join, to fall into line. ein'-schenken, to fill (glass). ein'-sehen.\* to see (understand). ein'-fleigen,\* to get in (boat). ein'-teisen, to divide. ein' treten, \* to enter. empor'-fdwingen (fic),\*to swing one's self up. empor'-springen (a, u), to jump up. fort'-schiften, to send away. fort'-fdwimmen, \*to continue to swim. fort'-seken, to continue. fort'-treiben,\* to send. heim'-kommen,\* to come (go) home. heran'-kommen,\* to approach.

heran'-shwimmen,\* to swim to. herans'-kommen,\* to come up (to the surface).

herans'-blinken, to peep out. herans'-brechen,\* to burst (break) out. ' herans'-fallen,\* to fall out. herans'-ragen, to project, to stand out.

herein'-fireichen(i, i), to blow in. herü'ber-fahren,\*to row over, to come over.

```
Berun'ter-Rommen,* to
                           come
  down.
Bervor'-Blinken.to shine (forth).
hervor'-bolen, to fetch out.
herpor'-questen (o, o; 2. 3. i), to
  spurt out.
Bervor'-fcieken,* to gush out.
hervor'-treten,* to step forth;
  hinter ber Mauer h-, to step
  from behind the wall.
hinab'-führen, to lead down.
hinab'-fdreiten,* to walk down.
binauf'-führen, to lead up.
hinauf'-feben,* to look up.
Binauf'-fleigen,* to ascend.
Binans'-fliegen,* to glide out
  upon (sea).
Binaus'-fehen,* to look out.
hinaus'-treten,* to step out.
hinein'-bauen, to build into.
binein'-beißen (1, 1), to bite.
hinein'-lächeln (in sich), to smile
  to one's self.
him'-fegen, to spread out, to put
  down.
hin'-nehmen,* to receive.
hin'-richten, to turn towards.
hin'-fdreiten,* to proceed.
fin'-seffen,* to look to (place);
  por sich h-, to look straight
  ahead.
hin'-sehen (sich), to seat one's
Bin'-treiben,* to sail along.
hinu'ber-dehnen, to extend to.
hinu ber-fahren,* to row over.
   to ferry across.
hinü' ber-sehen,* to see across.
Binn' Ber-werfen,* to
                          throw
  over.
```

```
binun'ter-laufen.* to run down
binnn'ter-rufen.* to call down.
binun' ter-winken.
                     to
                         wave
  down.
in'ne-balten.* to stop (sud-
  denly).
los'-maden (fid), to free one's
  self.
mit'-bringen, to bring.
mit'-helfen,* to co-operate, to
mit'-konnen, to be able to go
  along.
mit'-nehmen,* to take.
nad'-fahren,* to follow.
nach'-fragen, to ask for; bem bie
  hohen Berrichaften n-, who is in
  request with people of rank.
nad'-aeben, *to yield, to submit.
nad'-holen, to fetch afterwards.
nach'-lassen, * to cease, to abate.
nad' rufen, * to call after.
nad'-foiden, to send after.
nad'-seben.* to see after.
nach'-springen (a. u), to spring
  after.
flaff'-finden.* to occur, to take
  place.
ü'ber-stedeln, to move over to.
um'-bringen, to kill.
um'-kommen,* to perish, to die.
um'-schauen, to look around.
um'-schlingen,* to wind around.
um'-fehen (fich), *to look around.
um'-wenden (fich), to turn.
vor'-Beugen, to bend forward.
por'-gehen,* to take place.
vor'-halten,* to reproach, to re-
```

present.

por'-icleppen, to drag out. vor'-sehen,\* to project. por'-fehen, to serve. vor'-ftellen, to explain. vor'-zieben,\* to take out. vorber'-geben,\* to precede. vorans'-seben.\* to foresee. vorü' Ber-eilen, to hasten past. vorü' ber-geben,\* to pass by (go). vorü'ber-kommen.\* to pass by (come). vorü'ber-schreiten,\* to pass by. weg' geben,\* to go away. mea'-schicken, to send away. wie'der-erkennen, to recognize (again). wie'der-kommen,\* to return, to come again. wie'der-seben,\* to see again. wohl'-thun, (that, gethan) to benefit, to do good. woff'-wollen, to wish well. au'-dreffen, to turn to. ju'-eiguen (sid), to appropriate. in'-fabren.\* to proceed. au'-Rommen,\* to fall to one's share. an'-richten, to trim. ju'-rufen.\* to accost. au'-tranen, to trust, to expect. au'-wachsen,\* to heal.

n'-wenden (sid), turn one's attention to. zu'-winken, to wave to. jurecht'-machen, to arrange. zurecht'-schieben,\* to shove closer together. zurecht'-seisen (sich), to make one's self comfortable in sitting. anrud'-behalten,\* to retain. anruck'-bleiben,\* to remain behind, anrud'-draugen, to repress, to force back. aurüd'-fabren,\* to return. aurück'-grüßen, to return greetings. aurud' balten, \* to retain. anrud'-schiden, to send back, to return. jurud'-ichieben,\* to push back. aurück'-waten, to wade back. aurud'-zieben\* (sich), to disappear. ausam'men-bringen, to collect, to raise. jusam' men-fahren, \*to start with terror. ausam'men-nehmen,\* to gather

aufam' men-schauern, to shudder.

ausam'men-zieben.\* to contract.

## NOUNS, etc.

ab' hangig, a., dependant. Ab shied, m., leave, departure. Ad' set (f. pl. -n), shoulder. An' blick (m.pl.-e), aspect, sight, spectacle. an'dachtig, devout, pious. An'erbieten, n., offer. Ang'el (f. pl. -n), fishing-hook. an'gelegt, p. a., situated. an'sichtig, (a- werben), to get sight of. Apfelft'ne (f. pl. -n), orange. ara. a., bad, base; ärgeres, worse things. ār'geres, (see arg.) Parrabbia'ta, cross-patch. Ar'mut, f., poverty. Art (f. pl. -en), kind, manner. A'tem (m. pl. [-]), breath. auf'fallend, p. a., striking. auf gelaufen, p. a., swollen. Auf jug, m., appearance, dress. Au'genblick (m. pl. -e), moment, instant. Au'genbraue (f. pl. -n), eyeans' mendig, adv., by heart. **23ab** (n. pl. **ä –er**), bath. 28afin (f. pl. -en), course, track. **Esand (n. pl. ä –er)**, ribbon. 28 eck'en (n. pl. [-]), basin. 23edarf', m., need. bedenk'sich. a., doubtful, suspicious, anxiously. beharr' lid, a., persistently. bei (euch), at your home.  $\mathfrak{Beid}$  'te (f. pl.  $-\mathbf{n}$ ), confession. Scicit Rind (n. pl. -er), confes-**Eseicht' stuhl (m. pl. ü –e), con**fessional.

Beicht'vater (m. pl. ä [-]), fatherconfessor. **Bet'name** (m. pl. -n), nickname. Bei'spielsage, illustrative sentences. Beisei'te, aside. **Escio'nung** (f. pl. -en), accent. Betra'gen, n., conduct, action. Betrof' fen, p. a., struck. Zsetrüs'te (f. m. pl. -n), sorrowful, afflicted (person). Bewe'gung (f. pl. -en), movement, motion. **Sifo** (n. pl. **-er**), picture, image. bisher', adv., hitherto, up to this time. **blank,** a., bright, clean. blaß, a., pale. 🐉 sick (m. pl. –e), look, glance. **Estis** (m. pl. -e), lightning. Blut' verluft, m., loss of blood. Boc'cia (Ital.), eine Art Regelipiel, ninepins. 280'den (m. pl. ö [-]), floor, ground. **Ziord**, (m. pl. -e), edge, border, brink. **Estan'e** (f. pl. –n), eyebrow. **28 uont** (f. pl. -en), bay. Bun'del (n. pl. [-]), bundle. **Esurío**(e) (m. pl. -en), young man, fellow, also a student who has passed the 'Fuchs' period. Comma're (f. Ital.), godmother. Comparel' lo (m. Ital.), godfather. Cura'to (m. Ital.), curate, priest. dasei', adv., therewith, in doing so, at the same time.

**Pac** (n. pl. ä -er), roof. dafür', adv., for it, that: fann ich bafür? can I help it? dage gen, against it. daran', adv., thereon, about it. barant', adv., thereupon, then, on it. darun' ter, adv., below it (them). davon', adv., thereof, of, about it (this, that). daju', adv., thereto, to that end, besides, moreover. Defi'e (f. pl. -n), coverlet. blanket. Pedies (m. pl. [-]), lid, cover. de' mütig, adj., humble, meek. Denk' weise, f., way of thinking. dict, a., tight, close. dro' hend, p. a., threatening. dru'ben, adv., over there, on that side, yonder. dru'ber, barüber, adv., on account of it. Dunk'elbeit. f., darkness. dürf'tig, a., shabby, poor. E'Bene (f. pl. -n), plain. ect, a., genuine. ebr'erbietig, a., reverential. deferential. **chr' würdig,** a., reverend, venerable. ei'gen, a., own, peculiar to one's self. Ei'genstun, m., stubbornness, wilfulness. ei'genstunig, a., stubborn, obstinate. Gi'gentum (n. pl. ü -er), property. Cigentum'sichkeit (f. pl. -en), peculiarity. eil' fertig, hurriedly. ei'fig, a., hastily, hurriedly.

Gin'drud (pl. ii -e), impression. ein' fastig, a., simple, silly. Ei'nigkeit, f., harmony. Ein' ladung (f. pl. -en), invitation. Gin'richtung (f. pl. -en), rangement, will. Ein'samkeit, f., solitude. Ein'stedler (m. pl. [-]), hermit, e' fend, a., miserable, wretched. El'tern, parents. Enk'ef (m. pl. [-], grand-children. Entfer'nung (f. pl. -en), removal, distance. entifico ('fen, p. a., determined. Entschul'digung (f. pl. -en), apology, excuse. Entses'en (n. pl. [-]), horror, terror. Erd'floß (m. pl. o -e), earthquake. Erfola' (m. pl. -e), result. ermü'det, p. a., tired, worn out. erft, first, only, ber erfte befte, the first person that may happen to come along. Erland'nis (f. pl. -e), permis-Erwar'tung (f. pl. -en), expectation. erstaunt', p. a., surprised. Fahri (f. pl. -en), trip, voyage. Mar'be (f. pl. -n), color. Seind (m. pl. -e), enemy. Hel' fen (m. gen. s, pl. [-]), rock. Sel'seninsel (f. pl. -n), rocky island. fin' fier, a., dark, gloomy, sullen. Fisch' erschenke (f. pl. -n), fisherman's tavern. fat, a., flat, shallow. Med'te (f. pl. -n), braid.

flúd'tig. a., hasty, furtive. fort, away, fort (gehen) wollen, to leave, to depart. Frem'de, (m. and f. pl. -n), stranger, visitor. Frie'de, m., peace. Fra'he, L, the early morning hours. frů' ber, earlier, former. Mūr'bitte (f. pl. -m), prayer, Fthun, to intercede. Auß'geseuk (n. pl. -e), ankle. **Gas**' se (f. pl. -n), alley. gebor'gen, p. a., safe, secure. Sebraud' (m. pl. ä –e), use. Gedank'e (m. pl. -n), thought. gedul'dig, a., patiently. Gefal'len, m., pleasure, kindness, favor. gegenn'ber, prp., towards, in respect to. Ge'genwart, f., presence. geiff'fid, a., spiritual, clerical; geistlicher herr, olergyman. Bele'genbeit (f. pl. -en), occasion, opportunity. Selub'de (n. pl. [-]), vow; ein G— thun, to make a vow. Gerāt', (n. pl. -e), rigging. gera'ten, p. a .-., für g- halten, to deem advisable. Geransch' (n. pl. -e), noise. Gere'de n., talk, gossip. gering'elt, p. a., curly. gero'tet, p. a. flushed. sefdäft' (n. pl. -e), business, errands. Geschenk' (n. pl. -e), present, gift. Seidwulft' (f. pl. ü, -c), swell-Sefell'schaft (f. pl. -en), company. Sefici' (n. pl. -er), face.

gespannt', p. a., attentive, anxious. Sesprad' (n. pl. -e), conversation. Bestalt' (f. pl. -en), form, figure. gewandt', a., quick, agile. Sewis' sen, n., conscience. gewöhn'lich, a., usual, customary. Sewol' be (n.pl. [-]), arch, cave. gewun' ben, p. a., winding. gleich, like; gleich bei ber Sanb, ready at hand; bag Gleich ju Gleich hält, that like seeks like. aleid' austia, indifferent, unconcerned. ofia, n., fortune, happiness. Grund (m. pl. ü, -e), reason. Grund'formen (Stammformen). usually the pres. inf., first per. pret., and p. p. of the verb. Gruß (m. pl. ü, -e), greeting. gut' mutig, a., good-natured. Sa'fen (m. pl. ä, [-]), harbor. **Sals** (m. pl. ä, -e), neck. San'def (m. pl. ä, [-]), quarrel, affair. Saupi'ion, primary accent. Sau' fen, m., heap, pile. Saut (f. pl. ä, –e), skin. beil' fam, a., healing. ser bigkeit, f., harshness, bitterness. Serr' schaften, here - people of wealth or rank. Siru, n., brain. Sig'e, f., heat. Som' wurdigste (bas), host, consecrated wafer. Soly pantoffelden (n. pl. [-], small wooden shoes. Süt'te (f. pl. -n), cabin.

jāh, a., sudden, abrupt. Jüng'fing (see Bursch).

**Aahn** (m. pl., ä, –e), boat.

Kerf (m. pl. -e), fellow. Act'te (f. pl. -n), chain, line. Stiel (m. pl. -e), keel. Lie' selgeroff, n., coarse gravel, pebbles. Storb (m. pl., ö, -e), basket. Krank' heit (f. pl. -en), illness. Straut (n. pl. äu -er), herb. Ku'gel (f. pl. -n), ball. Stuff'e (f. pl. -n), coast, shore. Rust'enstrich (m. pl. -e), stretch of shore. La'den (m. pl. ä [-]), shutter. Lap' pen (m. pl. [-]), rag. Land schaft, f., scenery. Lauf (m. pl. ä, -e), course, way; ben Lauf lassen, to give full play to. Lau'ne (f. pl. -n), whim. saft (f. pl., -en), burden. sant (m. pl., -e), sound.

Lest wost (Lebewohl), n., farewell, adieu. Leis, m., body. Leid, n., zu Leibe thun, to harm. Let'denschaft (f. pl. -en), passion, emotion. Lein'wand, f., linen.

Macht, f., power.
Ma'ler (m. pl. [-]), artist.
Mart'ne, f., wharf, quay.
Man'er (f. pl. -n), wall.
met'netwegen, adv., on my account.
men'scheleer, a., deserted.
Mit'sciden, n., sympathy.
mit'sciden, pittful, pityingly.
Mo'we (f. pl. -n), gull.
Müße (f. pl. -n), pains, trouble.

müh' fam, a., laborious(ly). mü' hig, idle. Müh'e (f. pl. –n), cap.

Rad'en (m. pl. [-]), boat, skiff. Rad'en (m. pl. [-]), neck; ben Kopf in ben N— merfen, to toss one's head. Ra'sensinges (m. pl. [-]). Re'bel, m., fog, mist. Re'belshift (f. pl. -en), veil of mist. Rot (f. pl. \overline{o} -e), need, want, difficulty.

Mot'wehr, f., defense.

o'big, a., above — refers to examples on page in question. Ort (m. pl. ö -er), place. Ofterie' (Ital. osteria, f.), inn. Pa'dre (m. Ital.), father, Babre Curato, father-curate. Fadro'ne (m. Ital.), landlord; Pabrone ber Schenke, innkeeper. Flat (m. pl. ä,-e), place, room. Pfad (m. pl. -e), path. Pfat'tet (m. pl. [-]), parson, curate. Pfost'en (m. pl. [-]), post. Piast'er (Ital.), a coin. **Fracti, f., magnificence.** 

Atans, m., prey.
Atans, m., pack.
Atans, m., pack.
Atans, m., pack.

**Mu'der** (n. pl. [-]), oar. **Ru'derbank** (f, pl. rowing-seat. **Ru'derschlag** (m. -e), stroke of the oar. Saß (m. pl. ā, -e), sentence: Saupti-, principal; Rebenf-, subordinate. Scha'den (m. pl. ä, [-]), loss, damage. Schaum (m. pl. äu, -e), foam, spray. She'mel (m. pl. [-]), foot-stool. 5 menk'e (f. pl. −n), inn, tavern. faier. adv., almost, nearly. Schiffs' gerat, n., ship's rigging. Schimpf (m. pl. -e), affront, insult. **Schlag** (m. pl., ä, -e), stroke, blow. folimm, bad; es geht schlimmer mit ber Mutter, my mother is worse. **தீரியர்' jen,** n., sobbing. **Ֆանս** թ, m., end. Schmers (m. pl. -en), pain. faroff, a., rugged, steep. **Sonio**(f. pl. -en), guilt, guilty, ichulb fein, to be the cause of. faul'dig, a., indebted; [- fein, to owe. **See' le (f.** pl. -**n**), soul. See' vogel  $(m.pl.\ddot{o}, [-])$ , sea-bird. Se'gel (n. pl. [-]), sail. Se'gelstange (f. pl. -n), mast. Sei'de (f. pl. -n), silk. Sei'dewickeln, n., silk-reeling. Seil (n. pl. -e), rope. ficht bar, a., visible.

Signo'r (e) (Ital., m.), Mr., sir,

gentleman.

ladv. Sinn (m. pl. -e), mind, sense. Sin'nesanderung, f., change of mind. Son'nenbrand, m., scorching heat of the sun. Son'nendust, m., hazy sunlight. Son'nenstraßt (m. pl. -en), sunbeam. ficil, a., steep. fou'flig, a., other. forg' faltig, a., careful. spie gelglatt, a., smooth as a mirror. **Spik'e** (f. pl., –n), top, summit. Spott, m., mockery, jest; Smit einem treiben (or haben), to mock, to make sport of. Spruch (m. pl. ü, -e), here, passage from bible. Spur (f. pl. -en), print, mark. Stand (m. pl. ä, -e), stand, condition; ju Stanbe bringen, to bring to pass. fark, a., strong; [- angefdwol: len, badly swollen. farr, a., staring. Starr'stun, m., stubbornness. Statt. 1., place, stead; anftatt, instead of. flaft' sid, a., stately. Stei' gerung, f., comparison. Stein'treppe (f. pl. -n), stone steps. Ster' nenglorie, f., halo, glory. Still'schweigen (n), silence. Stirm(e), f. forehead, brow. **Stoß** (m. pl. ö -e), stroke.

Signo'ra (Ital.,f.), Mrs., madam,

Strei'fen (m., pl. [-]), strip, streak. **Can** (n., pl. -e), rope. Tie'fe (f. pl. -n), depth. tod' fid. a., deadly, mortal. toll, a., mad, capricious; ein Toller, a madman. Toll' heit, (f., pl. -en), madness. frenzy. treun' bar, a., separable. Tren'nung, f., separation. trie' fend, dripping. Trop' fen (pl. [-]), drop. tros'ig, a., defiant. Trok' Ropf (m. pl., o, -e), obstinate person. überdies', adv. besides, moreover. n' berlauf, a., too loud. n' bermûtig, a., insolent. " brig. a., other, remaining. M' fer (n. pl. [-], shore. An'glück. m., misfortune. calamity. M'ferdamm, m., embankment of the pier. M' ferhöble, f., cave in the cliffs. M' ferrand, m., beach. umjo'gen (halten), to still keep surrounded. Mm'wandlung, f., change. un' befangen, a., unembarrassed, frank. un'hôffic, a., impolite, discourteous. un'nôtig. a., unnecessary. un'rubig, a., restless. un' fauft, a., rough, harsh. un' sossifiq, a., undecided. un'finnig, a., mad, foolish, ab-

An'terfoied, m., difference. un'terthänig, a., subject. unterweg's, adv., on the way. untreun' bar, inseparable. unverfälfcht. 12a., unadulterated. pure. unverwun'det.1 a., unhurt, unharmed. un'willig, a., indignant, angry. un'willhürlich, a., involuntary. Beran' sassung (f. pl. -en), occasion, cause. Berband' (m. pl.ä,-e), bandage. Berdieuft' (n. pl. -e), merit, desert. Ferfaf' fer, author. Bergang enbeit, f., past. vergit tert, p. a., closed with iron bars. Berfall'nis (n. pl. -e), relation. Berluft' (m. pl. u, -e), loss. Fernunft', f., reason. verschla' fen, p. a., sleepy. Berfeh'en, n., oversight, error. Beriweif'lung, f., despair. Bi'ane (Ital., f.), vineyard. vor'nehm, a., stately, haughty. por marts, adv., forward. For wurf (m.pl. u,-e), reproach. wāh'rend, prp., during. wahrhaf'tig, a., true, adv., truly, surely. Mahr' beit (f. pl. -n), truth. wahrichein'lich, adv., probably. Mang'e (f. pl. -n), cheek. **Was'serkrug** (m. pl. ü, –e), water-pitcher. **2566' flußl (m. pl. ü, -e), loom.** wehr' los, a., defenseless. weich, a., soft. Bei'le, f., time, while. Mel'le (f. pl. -n), wave; flache Bellen, shallow water.

Anterhal' tung (see Geipräch).

<sup>1</sup> Some put ' on un'-.

Ben'dung (f. pl. -em), turn.
Be'se, n., establishment,
business.
wie (wir ihn nicht haben), which
is more than we can boast of.
Bos' kenschicht (f. pl. -em), bank
of clouds.
wonach', adv., for what.
Bost' selge, f., word-order.
Bost' wedsel, m., quarrel.
wun'derlich, a., odd, whimsical.
Burf (m. pl. ii, -e), throw.

But, f., rage, fury.

Bahu (m. pl. ä, -e), tooth.
Beit' form (f. pl. -en), tense.
Bu fahl (m. pl. ä, -e), chance, accident.
gu' fahlig, adv., accidentally.
Bug (m. pl. ü, -e), feature, line.
Bu famif, f., future.
Bufamimentenung (f. pl. -en), compound.
gunet' fen, adv., sometime.
Buet' fel (m. pl. [-]).

# Some Books published by

# GEORGE WAHR,

Ann Arbor, Mich.

| FREYTAG, DIE JOURNALISTEN. With notes and questions. By Jonathan Hildner and Tobias Diekhoff, University of Michigan. Cloth. 174 pages                                                    | 60         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| STORMS IMMENSEE. Edited by Jonathan Hild-<br>ner and Tobias Diekhoff, University of Michigan.<br>Cloth. 70 pages                                                                          | 35         |
| LEITFRAGEN ZU STORMS IMMENSEE. By<br>Jonathan Hildner und Tobias Diekhoff, Univer-<br>sity of Michigan. Pamphlet. 16 pages                                                                | 15         |
| BIBLISCHE GESCHICHTEN, und Kapitel aus Weizsäckers und Luthers Bibelübersetzungen. With word list. By Warren Washburn Florer, University of Michigan. Cloth. 88 pages                     | 40         |
| GUIDE FOR THE STUDY OF BIBLISCHE GE-<br>SCHICHTEN. Containing questions for con-<br>versational and grammatical drill. By Warren<br>Washburn Florer, University of Michigan.<br>In press. |            |
| A GUIDE FOR THE STUDY OF HEYSE'S I'AR-<br>RABBIATA. With Questions for Grammar<br>Review. By Warren W. Florer, University of<br>Michigan. Pamphlet. 26 pages                              | 20         |
| A GUIDE FOR THE STUDY OF RIEHL'S BURG<br>NEIDECK AND VON JAGEMANN'S GERMAN<br>SYNTAX. By Warren Washburn Florer, Uni-<br>versity of Michigan. 88 pages. Pamphlet                          | <b>3</b> 0 |

| A FRENCH READER FOR BEGINNERS, WITH NOTES AND VOCABULARY. By Moritz Levi, Assistant Professor of French, University of Michigan, and Victor E. Francois, Instructor in French, University of Michigan. 12 mo. 261 pages                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| QUESTIONS BASED ON LEVI AND FRANCOIS' READER. 37 pages. Pamphlet                                                                                                                                                                                                                |
| KEADER. 31 pages. Fampmet                                                                                                                                                                                                                                                       |
| LES AVENTURES DU DERNIER ABENCERAGE PAR CHATEAUBRIAND. Edited with Notes and Vocabulary. By Victor E. Francois, In- structor in French in the University of Michigan. Pamphlet                                                                                                  |
| A TEACHER'S COURSE IN PHYSICAL TRAIN- ING. By Wilbur P. Bowen, Director of Physical Training, Michigan State Normal College. A brief study of the fundamental principles of gymnastic training, designed for Teachers of the Public Schools. 183 pages. 43 illustrations. Cloth |
| HELPS TO THE STUDY OF CLASSICAL MY- THOLOGY; FOR THE LOWER GRADES and SECONDARY SCHOOLS. By B. L. D'Ooge, Professor in the Michigan State Normal College. 12mo. 180 pages. Cloth                                                                                                |
| <b>5</b> 4 <b>5</b> 4 <b>5</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                |
| ANNOUNCEMENT.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Selections from the Original Editions of Luther's Bible Translations.                                                                                                                                                                                                           |
| By Warren Washburn Florer.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| This book will consist of an introduction on Luther's language, selections, notes, and glossary.                                                                                                                                                                                |
| SENT POSTPAID TO ANY ADDRESS ON RECEIPT                                                                                                                                                                                                                                         |

OF PRICE

to the action of the action of

.

•

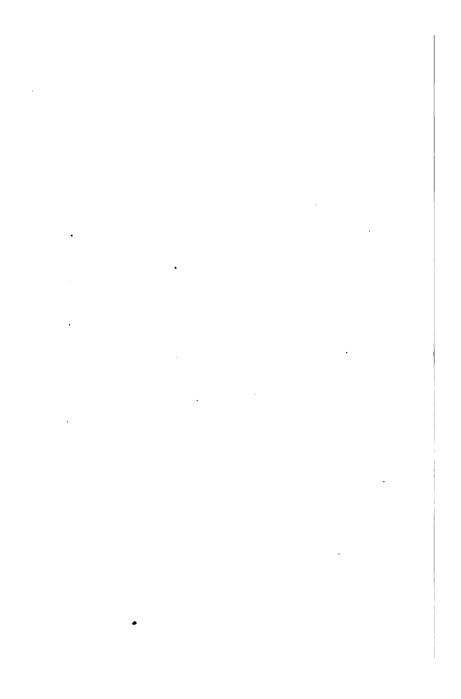

. •

•

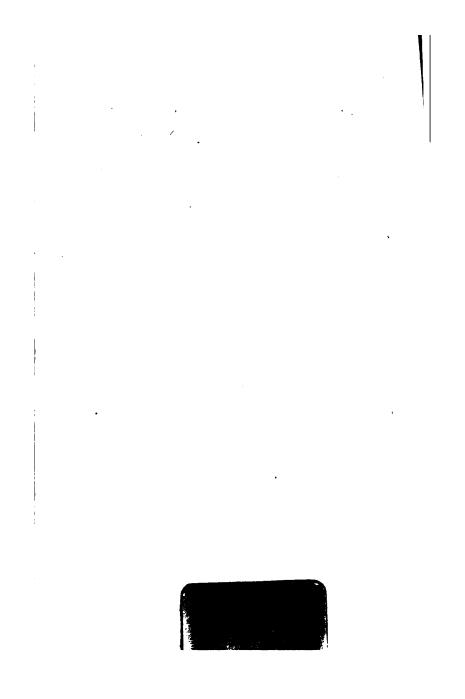

